

3/199

# Polet-XXIII-1







581336 SEN

## ANTICA E ROMANA

DI

## CARLO ROLLIN

Versione ridotta a lezione migliore arricchita di annotazioni di un più copioso indice delle materie e di incisioni in rame rappresentanti fatti storici architetture geografie ed il ritratto dell'autore

VOL. XXXVI.



VENEZIA BALLA TIPOGRAFIA DI ALVISOPOLI 1821



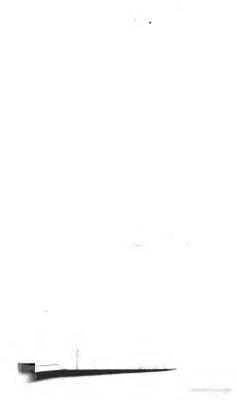



### CONTINUAZIONE DEL LIBRO XXV.

#### PARAGRAFO QUARTO

Perseo fugge da Pella ad Amfipoli, e quindi nell'isola di Samotracia. Il console marcia per inseguirlo. Lettera di Perseo a Paolo Emilio, La flatta romana approda a Samotracia. Evandro cretese è accusato, e citato innanzi ai giudici. Il re lo fa uccidere. Egli pensa a fuggire: è tradito da Oroande, Si arrende ad Ottavio, il quale lo fa condurre al console. Paolo Emilio lo accoglie, e gli parla con bontà. Discorso di Paolo Emilio ai giovani romani. Fine della guerra e del regno di Macedonia. Destino di questo regno. Notizia della vittoria di Paolo Emilio portata a Roma. Commessari nominati per la Macedonia e per l'Illirio. Ordini per queste due nuove conquiste. Anicio, dopo aver pacificato l' Epiro, ritorna nell'Illirio. Promulgazione dei nuovi ordini per l'Illirio. Paolo Emilio visita le città della Grecia. Ritorna in Macedonia. Ne assesta d'accordo coi commessari gli affari, Il giovane Scipione si occupa nella caccia. Paolo Emilio dà giuochi magnifici in Amfipoli. Suo nobile disinteresse. L' Epiro abbandonato al saccheggio. Paolo Emilio arriva a Roma, e dopo lui Anicio ed Ottavio. Il senato decreta ad essi il trionfo. I soldati di Paolo Emilio, suscitati da Galba, 4
congiurano per impedirne il trionfo. Discorso di Servilio in favore di Paolo Emilio.
Gli è conceduto il trionfo di unanime consenso. Perde due figli, l'uno avanti, l'altro dopo il trionfo. Suo discorso innanzi al popolo. Perseo è custodito in Alba col figlio Alessandro. Trionfi di Ottavio, e di Anicio. A Coti si rimanda il figlio.

An. di R. 584. av. G. C. 168.

Perseo, dopo la sua sconfitta, non perdette un istante. Continuando la sua fuga, da Pidna arrivó verso la mezza notte a Pella. Atterrito al vedersi abbandonato da pressoché tutti gli uffiziali e cortigiani, non vi si credette sicuro, e parti la stessa notte per portari ad Amfipoli, recando seco la maggior parte de suoi tesori. Tostoché vi fu arrivato invió deputati a Paolo Emilio con un caduceo, per chiedere che gli fosse permesso di fare le sue proposizioni. Da Amfipoli passó nell' isola di Samotracia, e si ricoveró nel tempio di Castore e di Polluce. Tutte le città di Macedonia apersero le porte al vincitore, e se gli sottomisero (Liv. l. 44. n. 44. l.5. Plut.).

Il console partito da Pidna arrivó il giorno dopo a Pella, di cui ammiró la felice situazione (Liv. l. 44. n. 46.). Eravi stato in questa città il tesoro del re, ma non vi si ritrovarono allora che i trecento talenti (trecentomila scudi) che Perseo avea fatto partire per Genzio re dell' Illirio, e poi avea fatto ritornare indietro. Avendo Paolo Emilio saputo che Perseo era nella Samotracia, si portò in Amfipoli per indi passare in quell'isola. Avanzossi nella provincia Odomantica oltre lo Strimone, ed accampò a Sire (1).

Colà ricevette una lettera da Perseo che gli fu presentata da tre deputati assai poco considerabili per nascita e grado. Non potè frenare il pianto riflettendo all'incostanza delle cose umane, di cui lo stato di Perseo, paragonato con quello ch' era poc'anzi, gli porgeva un vivo e sensibile esempio. Ma quando vide che la lettera aveva per iscrizione e per titolo, il re Perseo al console Paolo Emilio, salute ; la stupida ignoranza, dice Tito Livio, in cui era questo principe rapporto al suo stato, estinse nel console ogni sentimento di compassione; e quantunque il tenore della lettera fosse di uno stile umile e supplichevole, e poco conveniente alla regale dignità, congedò i deputati senza alcuna risposta. Quale alterigia in que' fieri repubblicani, i quali tosto degradano e depongono in tal guisa un re sventurato! Perseo conobbe allora di qual nome per l'avvenire dovesse dimenticarsi. Scrisse una seconda lettera col solo suo nome senza titoli. Chiedeva che gli s'inviassero commessari, coi quali potesse trattare: e ciò gli fu conceduto. Questo maneggio non ebbe effetto, perchè da una parte Perseo non voleva rinunzia. re al titolo di re, e dall'altra Paolo Emilio

<sup>(1)</sup> Città oscura ed ignota all'estremità orientale della Macedonia.

esigeva che egli rimettesse assolutamente la sua sorte alla disposizione del popolo romano (Liv. l. 45. n. 4.).

In questo mezzo il pretore Ottavio, che comandava la flotta, era arrivato a Samotracia. Ei non istrappò Perseo da quell'asilo per rispetto agli Dei, che vi presiedevano: ma procurò bensi, frammischiando le minaccie alle promesse, d'indurlo a uscire dal tempio, e a darsi ai Romani. I suoi sforzi furono inutili (Liv. l. 45. n. 6.).

Atilio giovane romano o da se stesso, o d'accordo col pretore, s'appigliò a un altro mezzo per trarre il re dall'asilo. Entrato nell'assemblea dei Samotraci, che allora tenevasi: "È egli vero, disse loro, oppure lo si " dice senza fondamento, che la vostra isola .. è sacra, e ch' è in tutta la sua estensione una " terra santa ed inviolabile?" Avendo tutti renduto testimonianza della santità dell'isola: " perchè dunque, continuò, un omicida, in-" triso del sangue del re Eumene, ha egli vio-" lato un si augusto e sacro soggiorno? E " mentre si cominciano tutte le ceremonie di " religione dall'escluderne coloro che hanno " le mani pure, come potete voi comportare ,, che il vostro tempio medesimo sia macchia-" to e profanato dalla presenza di un infame " assassino? " Questa accusa prendeva di mira Evandro, che tutti sapevano essere stato il ministro dell'assassinio di Eumene.

I Samotraci dichiararono pertanto al re, che Evandro era accusato di assassinamento; che venisse, secondo le leggi stabilite pel loro asilo, a giustificarsi dinanzi ai giudici: o, se temesse di farlo, prendesse la sua sicurtà, e uscisse dal tempio. Avendo il re fatto venire Evandro, lo consigliò a non sottomettersi a tale giudizio. Egli aveva le sue ragioni per dargli questo consiglio, temendo non dichiarasse di aver commesso quell'assassinamento per suo comando. Perseo dunque gli fece intendere che gli restava il solo partito di dare a se stesso la morte. Parve che Evandro vi acconsentisse, e attestando che meglio amava adoperare a tale oggetto il veleno che il ferro, pensò d'involarsi colla fuga. Il re avendolo saputo, e temendo non facessero i Samotraci ricadere lo sdegno loro sopra di lui, perchè avesse sottratto il reo al meritato supplizio, lo fece uccidere. Ciò era un macchiare la santità dell'asilo con un nuovo delitto; ma corruppe a forza di denaro il primo magistrato, il quale dichiarò nell'assemblea, che Evandro si era dato da se stesso la morte.

Non avendo potuto il pretore persuader Perseo a lasciare il suo asilo, si era ridotto a levargli tutti i mezzi d' imbarcarsi, e fuggire. Nulladimeno, malgrado tutte le precauzioni di lui, Perseo guadagnò segretamente un certo Oroande cretese, il quale aveva un vascello mercantile, e lo persuase a riceverlo a bordo con tutte le sue ricchezze, le quali montavano a duemila talenti, cioè a sei milioni. Ma essendo egli sospettosissimo, anzichè spogliarsi di tutto, non ne inviò che una parte, e riservossi a far portare il resto con essolui. Il Cretese, seguendo in tale incontro il genio

della sua nazione furbo e ingannevole, imbarcò sulla sera tutto l'oro e l'argento che gli si era mandato, e fece dire a Perseo che si portasse verso la mezza notte al porto co' suoi figli e con tutti quelli che erano assolutamente necessari al servigio della sua persona (Liv.

1. 45. n. 6. Plut. in Aemil.). Essendo vicina l'ora stabilita, Perseo scappò a grandissimo stento per una finestra strettissima, traversò un giardino, ed usci per un vecchio casolare colla moglie e co'figli. Il resto del suo tesoro lo seguiva. Chi potrebbe esprimere il dolore e la disperazione di lui quando intese che Oroande col ricco suo carico era in alto mare? Fu d'uopo che ritornasse al suo asilo insieme con Filippo suo primogenito. Egli affidò gli altri suoi figli a Jone di Tessalonica, già suo favorito, e che lo tradi nella sua disavventura. Imperocche li diede costui in mano ad Ottavio; per la qual cagione principalmente Perseo si vide costretto a darsi in potere di quelli che avevano nelle mani i suoi figli.

Non si tosto Ottavio fu padrone della persona del re, lo fece imbarcare per mandarlo al console, a cui ne aveva dato anticipatamente avviso. Emilio riguardando con ragione questo avvenimento come una seconda vittoria, offerse tosto un sacrifizio agli Dei, e convocato il consiglio, dopo aver l'etto le lettere di Ottavio, mandò Q. Elio Tuberone suo genero incontro al re, ordinando a tutti gli altri di restare insieme con essolui nella sua tenda, e ivi aspettarlo. Non vi fu mai spettacolo che traesse tanta folla di popolo. Siface era stato parecchi anni innanzi condotto prigioniero nel campo dei Romani. Ma oltrechè non è desso da paragonarsi con Perseo nè per se stesso, nè per la gloria della sua nazione, egli non era allora che un accessorio della guerra di Cartagine, siccome Genzio di quella di Macedonia: mentre Perseo era l'oggetto principale della guerra presente, ed era un personaggio ragguardevole per se, e per la memoria del padre, dell'avo, e di tanti re che annoverava fra' suoi antenati o predecessori, fra i quali risplendevano più che tutt'altri Filippo ed Alessandro, che aveano sottomesso l'universo ai Macedoni (Liv. 1. 45. n. 6. 7. Plut.).

Perseo arrivò al campo, vestito a bruno, accompagnato soltanto dal figlio. Non poteva avanaarsi, tanta era la piena che desiderosa di vederlo gli chiudeva il passaggio; ma il console mandò i littori ad allontanare la folla, e aprirgli un libero varco alla sua tenda. Paolo Emilio si rizzò, e ordinando a tutti gli altri di restarsene seduti, gli andò alcuni passi incontro, e gli porse la destra. Il principe volle gittarsi appiè del vincitore, ed abbracciarne le ginocchia; ma il console non lo permise, e avendolo rialzato lo fece sedere dirimpetto a quelli che componevano l' assemblea.

Cominció dal chiedergli, qual motivo di scontentezza indotto lo avesse a muover le armi con tanta animosità contra il popolo romano, e ad esporre se stesso e 'l suo regno a una perdita inevitabile ". Siccome invece della risposta, che tutti attendevano, il re tenendo gli occhi rivolti a terra, e piagnendo, se ne stava taciturno, Paolo Emilio continuò in tal foggia: "Se tu salito avessi il trono nel-" la tua gioventiì, meno mi meraviglierei, che " avessi ignorato di qual peso fosse l'amici-"zia o l'inimicizia del popolo romano. Ma " avendo tu stesso avuto parte nella guerra " del padre tuo contro di noi, e ricordandoti " del trattato di pace, da cui fu seguita, e di " cui noi abbiamo tutte osservate esattissi-" mamente le condizioni, come hai tu potuto " voler piuttosto essere in guerra che in pace " con un popolo, onde avevi sperimentato il " valore nella guerra. e la fedeltà nella pace? " Perseo nulla più rispondendo a questo rim-" provero, che alla prima interrogazione: In " qualunque maniera però, ripigliò il console. sieno accadute tali cose, o per un errore, di " cui ogni uomo è capace, o per un effetto del " caso, o per l'ordine inevitabile del fatale " destino, datti coraggio. La clemenza usata " dal popolo romano verso parecchi re e popo-" li, deve ispirarti, non dirò già qualche spe-" ranza, ma una pressochè sicura fiducia di " essere da lui trattato in maniera che non " avrai a dolerti ". Il progresso farà conoscere che pensare si deggia di si lusinghiera promessa.

Così egli parlò a Perseo in greco: indi volgendosi ai Romani, continuò in lingua latina: " Voi vedete un grande esempio del-" l' incostanza delle cose umane. A voi princi-" palmente, o giovani guerrieri, indirizzo il " mio dire. L'incertezza diciò che può avvenirci " da un giorno all'altro, deve insegnarci a
" non trattar mai nella prosperità con alterigia nè con violenza chiunque, e a non fidarci
" della presente fortuna. La pruova di un ve" ro merito e di un vero coraggio si è di non
" lasciarsi gonfiare dai buoni, nè abbattere
" dai tristi successi ". Paolo Emilio, congedata l'assemblea, commise a Tuberone di aver
cura del re. Lo fece mangiare in quel giorno
secolui, e ordinò che gli si rendessero tutti gli
onori che non disconvenivano al presente suo
stato. Quinci distribui le sue truppe nei quartieri d'inverno, la maggior parte in Amfipoli,
ed il resto nelle città circonvicine.

In tal maniera termino la guerra fra Perseo e i Romani, dopo aver durato quattro ansi: e in tal maniera cadde un regno, che renduto si era celebre e nell' Europa, e nell' Asia. Perseo aveva regnato undici anni. Contavasi pel (1) trentesimonono re dopo Carano, che era stato il primo a regnare in Macedonia. Una conquista tanto importante non costò a Paolo Emilio più di quindici giorni (Liv. l. 45. m. q. et 41.).

Il regno di Macedonia era stato oscuro ed ignoto sino al tempo di Filippo figlio di Aminta. Per le conquiste di questo principe notabilmente si accrebbe, senza però uscire dai 
confini dell' Europa: abbracciò una parte della Tracia e dell' Illirio, ed acquistò una specie di dominio sopra tutta la Grecia. Questo

<sup>(1)</sup> Tito Livio, qual noi l'abbiamo, dice il vigesimo. Ma v'è certamente errore nella cifra Nella Cronica di Eusebio si legge 39.

regno medesimo si estese nell'Asia, e ne' tredici anni del regno di Alessandro sottomise tutte le provincie che formavano parte del vasto impero dei Persiani, e giunse da un lato sino all' Arabia, e dall' altro sino alle Indie, paesi che allora si riguardavano come l'estremità del mondo. Questo impero, il più grande che fossevi sopra la terra, diviso o piuttosto lacerato in più regni dai successori di Alessandro, che se ne presero ciascuno il suo brano, sussistette nella Macedonia per poco più di cencinquant' anni, fino a tanto che fu interamente distrutto dalle armi romane. Ecco dove pararono le imprese tanto vantate di quel famoso conquistatore, terrore e ammirazione dell'universo, o a dir meglio, esempio della più vana e più insensata ambizione.

Paolo Emilio, immediatamente dopo la battaglia, in che vinse Perseo, aveva mandato a Roma tre deputati a recarvi la fausta novella della sua vittoria. Lungo tempo innanzi al loro arrivo, e il quarto giorno soltanto dopo la battaglia, mentre celebravansi i giuochi nel circo, si era sparso un vago rumore, che nella Macedonia si era dato un combattimento, e che Perseo era stato vinto. Tal nuova eccitò in tutto il circo battimenti di mano e lietissimi viva. Ma quando i magistrati dopo esatte ricerche riconobbero che quella voce era senza autore, nè fondamento, la falsa e breve allegrezza svani, e lasciò solo una segreta speranza, che ciò potesse essere un presentimento della vittoria o già riportata, o vicina a riportarsi.

L' arrivo dei deputati, alcuni giorni dopo, trasse Roma d'ogni inquietudine. Seppesi che Perseo intieramente sconfitto, si era dato alla fuga, e non poteva scappare dalle mani del vincitore. Allora la gioja del popolo, ch' era stata sospesa, ruppe ogni freno. I deputati lessero prima nel senato, poi nell'assemblea del popolo la minuta e particolar descrizione della battaglia. Furono ordinate pubbliche preghiere, e sacrificj in rendimento di grazie, e tutti i tempi si riempierono all'istante d'innumerabili persone di ogni età e di ogni sesso, le quali andavano a ringraziare gli Dei della strepitosa vittoria che aveano conceduto alla repubblica. Si udi poco dopo la presa di Perseo, e ciò mise il colmo alla pubblica allegrezza. Si ordinarono nuovi sagrifizi, e nuovi rendimenti di grazie.

An. di R. 585. av. G. C. 167. Q. Elio

Peto. M. Giunio Penno.

Per non interrompere il racconto di ciò che risguarda la Macedonia e Paolo Emilio,

rimetto alcuni fatti ad altro luogo.

Dopo la nomina dei nuovi consoli a Roma, si prorogò il comando delle armate nella Macedonia a Paolo Emilio, e nell' Illirio a L. Anicio: poi si elessero dieci commessari per dar l'ultima mano agli affari della Macedonia, e cinque per quelli dell'Illirio, il tutto di concerto coi generali. Quantunque fossero stati scelti per tale incarico uomini superiori ad ogni eccezione, fu nulladimeno creduto che l'affare per la somma sua importanza si dovesse maturamente discutere in senato, onde se ne delineasse il disegno ai comandanti, e non avessero questi a far altro che darvi l'ul-

tima mano (Liv. l. 45. n. 17. 18.).

Primieramente fu ordinato, "che i Macedoni e gl' Illirj restassero liberi, per far conoscere a tutte le nazioni che lo scopo delle armi del popolo romano non era di rendere schiavi i popoli liberi, ma di liberar quelli che erano in ischiavitù; cosicche gli uni potessero sotto la protezione del nome romano conservare per sempre la loro libertà, e gli altri sottoposti alla signoria dei re ne fossero trattati con più dolcezza ed equità in contemplazione de Romani: o se mai insorgesse la guerra fra questi re e il popolo romano, le nazioni sapessero che l'esito di queste guerre sarebbe la vittoria pe' Romani, e per esse la libertà ".

" Il senato abolì eziandio le imposte sopra le miniere, e sopra le rendite di certe terre, perchè non potevano riscuotersi che per
mezzo degli appaltatori, detti comunemente
pubblicani; e perchè dovunque ve ne sono,
accade necessariamente una o l'altra delle
due cose: se si comanda che si trattino i popoli con dolcezza, le imposte si riducono pressochè a nulla: se si permette loro di usare il
rigore e l'asprezza, egli è un permettere, o
piuttosto un comandare la rovina e l'oppressione dei popoli. Si avrebbe potuto farle levare dai Macedoni stessi; ma si credette che il
maneggio del pubblico denaro arricchendo sempre que' che lo toccano, sarebbe un' occasione
d'invidia e di odio tra loro, e una perpetua.

materia di sommossa. Quindi sembrò più sicuro partito di sopprimerle affatto, e per sempre,,.

" Non si volle permettere che vi fosse nella Macedonia un consiglio comune a tutta la nazione, per timore che la moltitudine insolente non facesse degenerare in una funesta licenza la libertà concedutale dal senato, la quale allora solo potea esser salutevole e vantaggiosa, quando se ne facesse un uso moderato. La Macedonia fu pertanto divisa in quattro regioni, ciascuna delle quali avesse il suo consiglio particolare, e pagasse ai Romani la metà dei tributi, che soleva pagare ai suoi re". Infatti questa divisione di uno stato unico in quattro parti ne indeboliva grandemente il potere, e sembrava una conseguenza, ma nel caso presente saggia egiusta, di quella gran massima politica, che fa mestieri dividere per regnare : Divide, ut regnes.

Furono prese le stesse cautele, e dati gli stessi ordini per l'Illirio. Il resto fu rimesso alla prudenza dei comandanti e dei commessarj, i quali ritrovandosi nei luoghi potevano vedere ancor meglio del senato quanto conve-

nisse aggiungere.

Quelli chi erano nominati per l'Illirio, furono i primi a partire, e vi si portarono senza indugio. Il vicepretore Anicio era passato in Epiro con una parte della sua armata. Questa provincia aveva, come abbiamo detto di sopra, abbracciato il partito di Perseo, e trattavasi di sottometterla ai Romani. La città di Fanoto si rendette incontanente ad Anicio, e le altre

per la maggior parte fecero altrettanto. Quella di Passarone ricusò da principio di aprir le sue porte. Due dei principali cittadini di questa città, i quali d'accordo con Cefalo avevano fatto sollevare tutta la nazione contra i Romani, veggendo che non potevano sperare alcun perdono per seppellirsi sotto le rovine della patria indussero gli abitanti a porsi in difesa contro di Anicio, esortandogli a preferire la morte alla schiavitù: Nessuno osava aprir bocca contra due uomini, il cui potere era assoluto. Teodoro, giovane cittadino di nascita e grado illustre, ebbe il coraggio di parlare contro di loro, temendoli meno che i Romani. Qual furore vi domina, diss' egli ai suoi compatriotti, e vi spigne ad involgere tanti innocenti nella punizione di due colpevoli? Ho bensì sentito dire che qualche privato versò generosamente il sangue per la patria: ma costoro sono finora i soli, che abbiano creduto che la patria debba perire per essi e insieme con essi. Apriamo piuttosto le nostre porte ai Romani, e. sottomettiamoci a una potenza, a cui cede tutto l'universo. Vedendo i due autori della ribellione che la moltitudine seguiva il giovane cittadino, si gettarono sul più vicino corpo di guardia de nimici, ed offrendosi da se stessi ai loro colpi, vi ritrovarono la morte che cercavano. La città si diede immantinente ai Romani. Cefalo in quella di Tecmone tenne presso a poco la stessa condotta, e incontro la stessa sorte: dopo di che i Romani non trova rono più alcuna resistenza. Anicio dopo

aver pacificato l'Epiro, e poste le sue truppe nei quartieri d'inverno, ritorno nell'Illirio (Liv.

1. 45. n. 26.).

Egli trovo i commessari di Roma a Scodra città capitale di quella regione, i quali gli comunicarono gli ordini del senato. Anicio, preso il loro parere, convocò l'assemblea degl'Illiri, e salito sul suo tribunale dichiarò che il senato e il popolo romano concedevano la libertà agl' Illiri, e che nel primo giorno si ritirerebbero le guarnigioni da tutte le città e fortezze del paese. Quanto ad alcuni popoli, che prima o in tempo della guerra s' erano dichiarati in favor dei Romani, aggiugnevasi alla libertà l'esenzione da ogni tributo: gli altri erano sgravati della metà di quelli che pagavano per lo innanzi al re Genzio. L' Illirio fur diviso in tre regioni, o parti, ciascuna delle quali aveva il suo consiglio pubblico, e i suoi magistrati. Dopo aver quivi stabilito questa forma di governo, ritorno al suo quartiere d'inverno a Passarone nell'Epiro (Lig. ibid.).

Avanti che i commessari per la Macedonia fossero colà arrivati, Paolo Emilio, che ra libero da ogni cura, risolvette di visitare nell'autunno le più celebri città della Grecia, per vedere co' suoi occhi molte cose, di cui tutti parlavano senza conoscerle. Avendo lasciato il comando del campo a Sulpicio Gallo, parti con un corteggio poco numeroso, accompagnato dal giovane Scipione suo figlio, de da Ateneo fratello del re Eumene (Plut, in Paul. Aemil. Liv. 1, 45, p. 27, 28.).

Traverso la Tessaglia per andare a Delfo, Stor, Rom, T. XIV. il più celebre oracolo dell'universo. La copia e la riochezza dei doni, delle statue, dei vasi, dei tripodi, onde il tempio era ripieno, lo sotpresero fuor di modo. Offerse un sacrificio ad Apollo. Veduto avendo una gran colonna quadrata di pietre bianche, su cui poser doveasi una statua d'oro; di Rerseo, ordino che vi si ponesse, la sua, dicendo che i vinti dovevano cedere il luogo ai vincitori.

Ville in Lebadia il tempio di Giove soprannomato Trofonio (1), e la bocca dell'antro in cui scendevano coloro che consultavano l'oracolo (2). Offerse un sacrifizio a Giove e alla dea Erciona, la quale crodesi che fosse fi-

glia di Trofonio.

A Calcide ebbe desiderio di vedere l'Euripo, ed esaminare co suoi oechi le singolarita del flusso e riflusso, ril eui ritorno è assai più frequente in quel mare che altrove, ed affatto irregolare.

Di la passo nella città di Aulide, dal cui porto parti un tempo per Troja la celebre flotta di Agamennone. Visitò il tempio di

Si credeva, che chiungue avesse visitato quella grolla, non vedesse mai più (N. E. V.):

(2) Si e parlato di quest oracolo nella Stor. Ante

(2) St & partato at quest oracoto netta stor. Ant.

<sup>(1)</sup> Il devolo entrava nella caverna străscinato pei piedi da una forza ignole, haciva quindi strascinato egualmente pei piedi dalla stepas ignola, potenza. Nel breve tempo, che rimaneva entro la grotlas supponeva-ci che avesse vivioni, che gli rivelavano l'avvenire. Si conghistitura, ch' egli vi useisse dei sensi pei vapori, che ad grte i sacerdoii introducevano nella grotta, o pei fumo degli aromi, sho altus somigliante artificio, il quale gl'infediza poi di avvederai dei mezzo. col qua-l'evenira apinto funo della grotta.

Diana, sul cui altare quel re dei re immolò sua figlia Ifigenia per ottenere dalla dea una

prospera navigazione.

Dopo esser passato per Oropo nell'Attica, dove l'indovino Anfiloco era adorato qual dio, portossi in Atene, città celebre per l'antica sua fama, e' che presentò alla sua vista molti oggetti capaci di eccitare e soddisfare la sua curiosità; la cittadella, i porti, le mura che congiungevano il Pireo alla città, gli arsenali, i monumenti dei grandi capitani, finalmente le statue degli Der e degli eroj, in cui l'arte superava di lunga mano la ricchezza e la varietà della materia. Non si dimenticò di offerire un sacrificio alla dea Minerva, nella cui tutela era la cittadella.

Mentre Paolo Emilio era in quella città, domando agli Ateniesi un eccellente filosofo. il quale finisse d'istruire i suoi figliuoli, e un abile dipintore, che dirigesse gli ornamenti del suo trionfo. Gittarono tosto lo sguardo sopra Metrodoro, il quale ad un tempo era eccellente si nella filosofia che nella pittura. Qui si scorge qual cura i grandi dell' antichità si prendessero dell'educazione dei figli. I figli di questo generale erano usciti dalla infanzia, poichė il più giovane, conosciuto dipoi sotto il nome del secondo Scipione l'Africano, aveva allora diciassett anni. Nulladimeno egli pensa ancora a dar loro per maestro un blosofo, atto a formarne lo spirito collo studio delle scienze, e il cuore con quello della morale, ch' è il più importante di tutti gli studj, e tuttavia il più trascurato. Paolo Emilio, dopo aver ritrovato in Metrodoro il tesoro che ricercava, se ne usci-d'Atene contentissimo (Plin. l. 35, c. 11.).

Arrive in due giorni a Gorinto. La cittadella e l'istmo gli offersero un vago spettacolo: la cittadella innalzata a una prodigiosa altezza, ed abbondantissima di acque sorgevoli: l'istmo, che separava con una strettissima lingua di terra due mani vicini, uno a ponente, l'altro a levante.

Sicione ed Argo, due città rinomatissime, incontrò egli per vla 3 quindi Epidauro, città meno, ricca delle altre due, ma celeberrima pel famoso tempio di Esculapio, allora pieno zeppo di ricchi doni, offerti dagli, ammalati per la guarigione che pretendevano di, aver

ottenuta da quel nume.

Sparta non si distingueva per la magnificara degli edifici, ma per la saggema delle
leggi, dei costumi; e della disciplina. Essendopassato per Megalopoli, arrivo in Olimpia. Cola vide molte cose mirabili: ma quando gittò
lo sguardo sopra la statua di Giove (la più
bell' opera di Fidia), ne fu tutto commosso e
colpito, dice Tito Livio, come se avesse veduto lo stesso Giove. Jovem velut praesentem
intuens, motus animo est, e sclamò, che que!
Giove di Fidia erd'il vera Giove di Omero (1). Ripieno pertanto di venerazione come

<sup>(1)</sup> E una gran lode per Fidia, l'aver espresso cest bent l'idea di Omero; ma lo è ancora più grande per Omero l'aver concapito si bene tutta la maesià del dio.

se fosse nel Campidoglio, offerse un sagrifizio

più solenne che in ogni altro luogo.

· Avendo etrascorso in tal guisa la Grecia, senza punto informarsi cosa avesse ciascuno pensato rapporto a Perseo, per non lasciar inquietudine nell'animo degli alleati, se pe torno a Demetriade. Aveva trovato per viaggio una truppa di Etoli; che venivano ad informarlo di un' orribite violenza esercitatà contra i principali della nazione. Diede loro udienza in Amfipoli. Avendo saputo che i dieci commessarjavevano già passato il mare, abbandonò ogni altro affare, ed andò loro incontro ad Apollonia distante da Amfipoli una sola giornata. Si meravigliò grandemente d'incontrarvi Perseo, cui le guardie lasciavano andare qua e la a tutto suo agio; e ne rimproverò acremente Sulpicio, alla cura del guale egli aveva affidata la guardia di quell'importante prigioniero. Lo consegno a Postumio insieme con Filippo suo figlio con ordine di meglio custodirlo. Quanto alla figlia e al secondo figlio di lui, feceli venire da Samotracia in Amfipoli, dove procuro che se ne avesse quella cura che richiedevano la nascita e lo stato loro.

Arrivate il giorno in cui per comandamento di lui doveano i dieci commessari di ogni città recare in Amfipoli tutti i pubblici registri in qualunque luogo fossero depositati, ed il denaro del re, sali sul suo tribunale in mezzo a loro. E quantunque la moltitudine dai circostanti Macedoni fosse avvezza allo splendore della maesta regale, nulladimeno il littore greca... 'I principali articoli erano: "che i Macedoni sarebbero liberi, conservando le città, le campagne, le leggi loro, e retti sarebbero da magistrati annui scelti da loro stessi : che pagherebbero ai Romani la metà dei tributi, che pagar solevano ai re." (Plutarco fa ascendere questa metà a cento talenti, cioè a cento mila scudi): " che la Macedonia sacebbe in avvenire divisa in quattro regioni, o cantoni, ciascuno de quali avrebbe il suo consiglio con giurisdizione sopra tutti gli affari. Le città capitali, in cui dovevanst tenere le assemblee di ogni cantone, erano pel primo Amfipoli, pel secondo Tessalonica, pel terzo Pella, e pel quarto Pelagonia. In queste quattro città i popoli di ogni cantone doveano raccorsi per mezzo di deputati, portare i tributi, e creare i loro ma gistrati. Non era permesso ad alcuno ne contrarre matrimoni, ne comprar terre o case fuori del suo cantone. Era loro proibito di lavorare nelle miniere si d'oro, come d'argento: non

si lasciarono alla loro industria se non quelle di rame e di ferro, e non si tassarono gl'imprenditori che della metà dei diritti che pagavano al re. Fu loro anche vietato il sale straniero, e di tagliare gli alberi accono alla costruzione dei navigli, opermetterlo altrui. Alle regioni vicine a nazioni barbase (e lò erano tutte eccettuata la terza) si permise di tener truppe armate sulle frontiere.

Questi ordini pubblicati in piena assemblea fecero diverso impressione sugti animi. L'articolo della liberta, e quello della diminuzione dei tributi cagionarono un estremo piacere ai Macedoni, i quali s'aspettavan tutto altro. Ma riguardavano la Macedonia divisa in varie regioni, le quali non doverano più avere alcun commercio scambievole, come un corpo lacerato per la separazione delle membra, le quali non vivono e non sussistono se non se pel soccorso che si porgono a vicenda.

Il proconsole diede poi l'udienza che aveva promesso agli Etoli. Ne parlero altrove. Dopo un intervallo consumato in altri affari, tenne una seconda assemblea generale dei Macedoni per incamminare il nuovo governo. Poi si lessero pubblicamente i nomi dei principali della Macedonia, che erasi preso di far passare in Italia con que' de'loro figli, che oltrepassavano i quindici anni. Quest' prdine, che di primo slancio parve aspro e crudele, coll' andar del tempe fu riconosciuto necessario alla libertà dei popoli, Imperocche non si nominarono in quella lista che i magnati, i condottieri di armate, i capitani di vascelli,

tutti coloro che avevano avuto qualche carica, o erano stati impiegati nelle ambascerie, in una parola tutti gli ufliziali considerabili o no, ma avvezzi del pari a vilutente corteggiare il re, e a comandare agli altri con alterigia e insolenza. V'erano tra loro molti ricchi e potenti per se stessi : altri. che essendo molto ad essi inferiori per nascità e ricchezza, sforzavansi di adeguarli ed eziandio superarli col lusso e colla spesa, vivendo tutti quasi come altrettanti re e per la tavola e per gli equipaggi.. Costoro non si sarebbero facilmente ridotti a un genere di vita affatto diverso, in cui la libertà rende uguali tutti i cittadini, e tutti senza distinzione sono soggetti alle leggi (1). Eglino tutti ricevettero l'ordine di uscire dalla Macedonia, e passare in Italia sotto pena di

Gli ordini di Paolo Emilio per la Macedonia erano così saggi e giudiziosi, che sembravano fatti non per fiimici vinti colla forza delle armi, ma per fedeli alleati, di cui rimunerarsi dovessero i servigi: e l'uso, il quale può solo far conoscere checche vi ha di debole e difettoso nelle leggi; per gran tempo non trovo meritevoli di correzione quelle che questo saggio magistrato avea stabilite.

- Mentre Paolo Emilio occupavasi in cure

<sup>(</sup>i) Nominali sunt enim regis amici purpuralique, duces caercitumi praefecti navium, ant praefidorum; servira regi humiliter, allis superbè impérare assuelti praedicites alit; alit, quos fortuna non aeguarent, his sumptibus parès; regits omnibus victus, vostiusquei nulli civilis animus, neque legum, neque liberatalè aequae patiens. Livi

di tanta importanza, Scipione suo figlio, cui l' età non permetteva ancora di prendervi par. te, si trastullava colla caccia che amava con. trasporto. La Macedonia fornivagli di che soddisfare la sua inclinazione, perche essendo stata per lungo tratto interrotta dalla guerra la caccia che formava il consueto divertimento dei suoi re, egli vi trovava ogni serta di salvaggiume in gran copia. Paolo Emilio intento a procacciare al figlio opesti piaceri per distorlo da-quelli che vieta la ragione, gli lasciò gustare con piena libertà quello della caccia per tutto il tempo che le truppe romane restarono colà dopo la sconfitta di Perseo. Il giova-. ne romano impiego il suo ozio in questo esercizio tanto conveniente alla sua età, e nella guerra innocente che dichiaro alle bestre di Macedonia, non riusei meho che il padre in quella che avea fatto agli abitanti (Polyb. in Excerpt. p. 161.).

Paolo Emilio medesimo fece succedere alle sue gravi occupazioni alcuni giuochi espettacoli che aveva preparati gran pezza innanzi, ed a quali aveva avuto la cura d'invitare quanti vi erano, personaggi distinti nelle città della Grecia e dell' Asia. Fece magnifici sacrilizi, agli Dei, e diede sontuose feste, traen do abbondantemente dai tesori dellare tutto il deano necessario per dispendio, si grande, ma non traendo che da se medesimo il buon ordine e il buon gusto che vi regnavana. Imperocche dovendo ricevere tante migliaja di uomini diede a divedere un discernimento si giusto, e una cognizione si esatta di quanta

era a tutti dovuto, che ciascuno vi su trattate secondo il giado e merito suo, e non vi su pun uno che non avesse a lodarne la gentilezza e urbanità. I Greci non rismivano di ammirare, che sin anche nei giuochi, cosa sinora ignota ai Romani, egli sosse tanto intelligente ed esatto, e comunque intento ai più grandi affari non trascurasse le più leggiere convenienze nei piccoli (Plut. in Aemil. p. 270. Liv. l. 45. n. 32.).

Egli aveva ammucchiato tutte le speglie che non voleva irasportare a Roma, archi, turcassi, frecce, chiaverine, finalmente armi diogni maniera, e le aveva disposte a guisa di trofei. Egli il primo, e quindi i principali uffizanti con una face in mano, vi appiccarono il fuoco.

Espose poi alla vista degli spettatori in un luogo eminente e a bella posta apparecchiato, quanto v'era di più magnifico e ricco, nel bottino che aveva fatto in Macedonia, e che doveva pottarsi in-Romà: masserizie preziose, statue, è pitture dei più illustri e più celebri maestri, vasi d'oro, d'argento, di bronzo, di avorio, che superavano in magnificenza checchè si vedea, di più bello in tal genere nel palazzo stesso di Alessandria.

Ma il contento più grande che provasse Paolo Emilio per la sua magnificenza, e che ne lusingasse più che tutt' altro l'amor proprio, si fui al vedere; che in mezzo a tanti rari oggetti e a tanti spettacoli acconeissimi ad attrarre gli sguardi, nulla vi avea che eccitasse tanta maraviglia, e fosse, così degno di attenzione quanto lui stesso. E siccome ognuno osservava con istupore il hell'ordine che regnava nella sua tavola; egli diceva scherzando (1) chelo stèsso spirito serviva a mettere in ordinanza una battaglia, ed. un convito, a render quella formidabile al nimico, e questo gradevole ai cominensali.

Nel commendare la magnificenza e pulitezza di lui, non se ne commendavano meno il disinteresse e la magnanimità. Imperocche non solo non degno d' uno sguardo tutto l'oro e l'argente che si era trovato nei tesori del re; e che monlava a grandissime sonme; ma consegnac lo fece ai tesorieri per metterlo in serlo. Permise soltanto a' suoi figli, che amavano lo studio; di ritenere per se i libii della biblioteca di Perseo. I nobili giovanetti in quel tempo, e quelli ch'erano destinati a condurre un giorno, le armate, non avevano dunque a schifor lo studio; ne lo reputavano indegno della loro nascita, o inutile al mestiere delle armi.

Paolo Emilio distribuendo i premi del valore: non diede al genero Tuberone ele una
coppa d'argento: del peso di cinque, fibbre:
Questi è quel Tuberone; che decimosesto di
tal.nome della sua famiglia possedeva una sola casa in Roma, e vivea della rendita di un,
picciol podere con tutti i numerosi snoi, parenti. Questa coppa fu il primo pezzo di vasellame d'argento che entrasse, nella casa degli Elj: anzi fu, d'uopo che l'onore e la virtu
la introducessero: in 'quella povera casuccia

<sup>(1)</sup> Vulgo dictum ipsius ferebant, et conuivium instruere, et ludos parare, ejusdem esse qui vincere bello scirat. Liv.

degna veramente di esser chiamata il palagio e il tempio della Poverta. Se Paolo Emilio padrone degl' immensi tesori di Perseo, ne avesse sottratto una parte per arricchirsi, potrebbesi forse dire del pari che la virtù e l'onore avessero introdotto queste ricchezze nella casa di lui? Egli era ben fontano da si turpe ed infame procederé. To le chiamo così dopo Cicerone, il quale dichiara che l'avarizia è il più ignominioso di tutti i vizi, segnatamente nei reggitori della repubblica; e'che il fare d'impiego si nobile un traffico, e un mezzo di arricchirsi, é non solo la più turpe, ma eziandio la più scellerata e più detestabile azione (1). Egli prima avea detto parlando di Paolo Emilio, che di tutti i tesori di Perseo nient era entrato nella casa di lui fuorche una gloria immortale pel suo nome e per la sua virth (2):

Dopo aver fatto imbarcare tutte le preziose spoglle di, Perseo per trasportarsi a Roma sotto la cura di Cn. Ottavio, e aver ordinatotutti gh. affari della Macedonia, Paolo Emilio congedossi, dai Greci, ed esortando Macedoni a non abusarsi della libertà, elle avevano ottemua dai Romani, e conservaria mediante il buon governo e l'unione, parti per l'Eprico con un decreto del senato, che gli

(2) At hic whil domum suam praeter memoriam nominis sempiternam detailt.

<sup>(</sup>r) Nullum vitium tetrius quam avaritia, praesertim in principious rempoliteam gobennantibus. Habere enim quaestui rempublicam, non molo turpe est. sed sceleratum etiem et nefarium. Olio 1, 2, 1, 17:

prescriveya di abbandonare alle sue truppe il saccheggio di tutte le città di quel pase che si erano. ribellate dai Romani per abbracciare il partito del re. Egli avea parimente mandato Scipione Nasica, e Fahio suo figlio con parte delle sue truppe a mettere a sacco il passe degl'.llliri, che avevano prestato soccorso a

quel principe (Liv. l. 45. n. 34.).

Il comandante romano arrivato in Epiro credette di dover usare di tutta la cautela per eseguire la sua commessione, cosicche non sipotesse prevedere il suo disegno. Mando in tutte le città uffiziali col pretesto di levarne le guarnigioni, onde gli Epiroti godessero della libertà come i Macedoni. Ecco ciò che chiamasi prudenza. Nello stesso tempo fece sighificare a dieci dei principali cittadini di ogni città, che dovessero in un dato giorno portare nelle piazze pubbliche tutto l'oro e l'argento delle case e dei templi, e distribui le sue coorti in tutte le città come per impadronirsi di quelle somme e trasportarle con sicurezza. Nel, giorno determinato, l'oro e l'argento fu portato di buon mattino nelle piazze, e consegnato agli uffiziali romani, e alle dieci ore, essendo stato dato il segnale , tutto il resto fu posto a sacco dal soldato. Si fecero schiavi cento e cinquantamila uomini. Dopo aver saccheggiato settanta città, se ne demolirono le mura. Si vendette, tutto il bottino, e della somma che se ne ritrasse, toccarono di sua porzione ad ogni fante cento lire (dugento denari); e ad ogni cavaliere dugento. Questa violenta esecuzione fa vedere che i Romani conoscevano.

le massime dei conquistatori, crudeli quando si tratta di stabilire il loro dominio, riserbandosi a farto gystare in progresso colla saggez-

za e dolcezza del lore governo.

Dopoche Paulo Emilio fece, malgrado il suo carattere dulce ed umano, eseguire il decreto, scese verso il mare alla città di Orico, fece imbarcare tutta l'armata, e ripasso in Italia. Dopo alcuni giorni Anicio, raunati tutti gli Epirati ed Acaranani che rimanevano, ordino ai principali, la causa de quali era stata riservata al giudizio del senato, di seguirlo in Italia.

Paolo Emilio arrivato all' imboccatura del Tevere risali il fiume sopra la galera del re Perseo, che era a sedici ordini di remi, e nella quale erano esposte pomposamente non solo le armi prigioniere, ma esiandio le più ricche suppellettili, e i più bei tappeti di porpora ritrovati fra il, bottino. Tetti i, cittadini u setti incontro alla galera l'accompagnavano in folla, e sembravano rendere anticipatamente al proconsole gli onori del triono che aveva così bene meritato (Liv. ibid. n. 35.).

Pochi giarni dopo arrivarono Anicio ed Ottavio colla fiotta. Il senato decierto, il rionto a tutti e tre, ed ordino al pretore. C. Cassio di persuadere i tribuni a nome del senato, a proporte la legge o l'ordinanza usata in tale incontro per dare a que comandanti. Il diritte di conservare il titolo del comando nel giorno che entrassero, trionfanti nella città. L'invidia per lo più trascura il menito mediocre, e prende di mira ciò che vi ha di più grande

e più distinto (1). Anicio ed Ottavio non trovarono alcun ostacolo al loro trionfo: Paolo Emilio, cui si sarebbero eglino stessi vergognati di paragonarsi, fu il solo che trovo opposizione. Questo comandante aveva fatto osservare ai suoi soldati l'austera disciplina dei primi Romani. La parte del bottino, che aveva ad essi conceduta, era di gran lunga inferiore alla loro speranza: per saziarne la ingordigia sarebbe stato mestieri dare in piena lolo balia tutti i tesori del re. Quindi l'armata di Macedonia era poco disposta a interessarsi pel suo comandante pell'assemblea che doveva tenersi per far passare la legge Ma Servio Galba, che aveva servito in Macedonia come tribuno dei soldati della seconda legione, e ch' era nimico personale di Paolo Emilio, aveva inasprito la sua legione contro di lui, e indotto per suo mezzo tutta l'armata ad intervenire all'assemblea, e vendicarsi di un comandante duro ed avaro, rigettando la legge che proponevasi pel suo trionfo. Chiamavasi durezza la scrupolosa diligenza, colla quale Paolo Emilio aveva fatto osservare la disciplina; ed avarizia la sua attenzione à riserbare al pubblico tesoro de ricchezze del paese vinto. Questi discorsi facevano nulladimeno una grande impressione sopra i soldati : è il loro disgusto, fondato sopra la loro insazlabile avidità, gettava un velo sopra le eccellenti qualità del comandante, cui però erano tutti costretti a render giustizia; col riconoscere la

<sup>(4)</sup> Intacta invidia media sunt: ad summa ferme tondit.

L. 45. n. 55. 56.).

Nel giorno dell'assemblea era bià per essergli decretato il trionfo per acclamazione, quando Galba vedendo che non si presentava alcuno per opporsi ad una legge, che non sernbrava soffrire alcuna difficultà, si fece innanzi, e disse, che avendo i privati il diritto di parlare per e contra le leggi proposte, egli dimandava che l'affare fosse rimesso al giorno seguente, perché erano già dieci ore dopo mezzo gierno, e le quattro che rimanevano non bastavano per esporre tutte le ragioni che avea, di opporsi al trionfo di Paolo Emilio. Avendogli i tribuni ordinato di parlare all' istante se aveva a dire qualche cosa, diede principio ad un lungo discorso tutto ripieno d'ingiurie a rimproveri, lo scopo del quale era di animare e d'inasprire i soldati esagerando la crudeltà dei comandanti verso di loro, e facendo loro intendere, che se tutti d'accordo rigettassero la legge, insegnerebbero con tale fermezza argrandi di Roma a trattar meglio le truppe. E cosi consumo il resto del giorno.

Nel giorno dopo i soldati intervemero in numero si grande all'assemblea, che non cra quasi possibile agli: altri cittadini di accostarvisi per dare il voto. Le prime tribu rigettarono assolutamente la proposizione del trionfo. Allora i senatori sdegnati fuor di misura, che si negasse a Paolo Emilio un onore che aveva così bene meritato, e d'altronde atterriti per una congiura ch'era per sottomettere i comandanti ai soldati, e renderli vittime

della licenza ed avarizia loro, misero a romore tutta l'assemblea. Sedato il turnulto, M.
Servilio; ch'era stato console, e che era uscito vincitore da ventitre duelli contra nimici
che ve. l'avevano disfidato, prego i tribuni a
cominciare di bel nuovo la diliberazione, e a
permettergli di parlare al popolo. La qual
cosa essendogli stata conceduta, si spiego in
tal modo (Liv. l. 45. n. 37-39. Plut. in
Aemil.):

" Sembrami, o Romani, che oggi possia-" mo più che mai conoscere fin dove giunga " l'abilità di Paolo Emilio, nel mestier della " guerra, poiché dovendo egli reggere un'ar-", mata così proclive alla licenza, e alla ribel-" lione, ha saputo contenerla nel dovere, e " fare con essa si grandi e belle imprese. Ma ", non posso comprendere, che dopo aver voi ", dimostrata una si viva e generale allegrez-" za, e fatti anche rendimenti di grazie agli "Dei alla semplice relazione della vittoria ri-" portata in Macedonia, ora che questa vitto-" ria in certa maniera vi è posta sotto gli " occhi, e renduta presente dalla presenza del " comandante, cui ne siamo debitori, vi dimo-" striate indifferenti, e disposti a negare a ", questi medesimi Dei gli onori e la ricono-" scenza che loro dovete per una protezione " si manifesta.

"Chi avrebbe mai creduto che in Roma "potesse alcuno sentir dispiacere che si trionfasse dei Macedoni, e gli stessi soldati di "Paolo Emilio tentassero di oscurar lo splendore della loro vittoria? Ma quali doglianze Stor. Rom. T. XIV. " fanno del loro comandante? Ci ha forzati, " dicono, a mantenere i nostri posti con un' e-" strema severità, a fare le sentinelle e le " ronde con più rigore di tutti quelli che lo " hanno preceduto nel comando. Ci ha voluto " più assidui alla fatica di quello che lo fossi-" mo per lo innanzi, standoci dovunque ai " fianchi senza concederci mai il menomo ri-" poso. Finalmente, potendo arricchirci del "bottino che avevamo fatto, ha voluto piut-" tosto custodire i tesori del re per esporli nel " suo trionfo, e farli poi portare nel pubblico " erario. Vor avreste rossore, o soldati, di " esprimervi in questi termini. Ecco pertanto " i soli rimproveri, che potete fare al vostro " comandante, e le sole ragioni che avete di " opporvi all'onore clie si vuole concedergli.

"Ma non prendiate abbaglio, o soldati. " Il vostro rifiuto non farà alcun torto a Pao-" lo Emilio. Il trionfo nulla può aggiungere " alla gloria di lui, da tutti generalmente ri-" conosciuta, e confermata da fatti si strepi-" tosi. Offendète piuttosto lo stesso popolo ro-" mano, e tutta la repubblica. Non è da im-" maginarsi, che il trionfo sia una ceremonia " particolare e privata. Desso è un onore comu-" né a tutta la nazione. E che! tanti trionfi " riportati sopra i Galli, sopra gli Spagnuoli, " sopra i Cartaginesi hanno forse renduto il-" lustri e conti i soli capitani che vinto avevano " questi popoli? La maggior parte del loro " splendore non si è forse versata di riverbero " sul nome del popolo romano?

", Vi è spettacolo giù grato e più lusinghiero

per lui, che il vedere un numero considera-"bile di condottieri di armate, e magnati, e " Perseo medesimo coi suoi figli, il più illu-, stre e più opulento re dell' Europa, carichi " di catene, marciare innanzi al coechio, e " pressochè sotto i piedi del trionfatore ? Ec-" co il dolce e sensibile piacere, ecco la sfa-" villante gloria, di cui una maligna invidia " tenta di privar la nazione.

" In vece di tale onore voi preparate al ., popolo romano un vitupero e un infamia, " che ne oscurerà per sempre il nome, facen-"dolo riguardare come un popolo nimico del " vero merito. E voi fate nel medesimo tempo " un' ingiuria irreparabile alla repubblica. Im-" perocchè qual Romano si sforzerà d'imitare " o Scipione, o Paolo Emilio in una città, che " paga d' ingratitudine i più importanti servi-" gi de suoi capitani?

" Ma io m' ingannerei, o soldati, a ver tut-, ti imputando sentimenti così lontani dal vo-., stro carattere, e dalla condotta che avete sin-., ora osservata. Una si-nera e detestabile con-"giura non può essere se non effetto dell'odio " e del furore di alcuni privati nimici di Pao-" lo Emilio. I suffragi ohe siete ora per d'are, " e che non possono certamente non essergli ", favorevoli, vi giustificheranno pienamente ".

· Questo discorso fece tale impressione sull'animo de' soldati, che le tribu essendo state richiamate, opinarono tutte pel trionfo di Paolo Emilio. Quindi avendo il merito di questo comandante superata la mala disposizione e l'invidia dei suoi nimici, egli trionfò di Perseo

Senonche Perseo carico di catene, e condotto per la città dinanzi al cocchio del suo vincitore, non fu il solo che desse in quei giorni un grande, esempio dell'incostanza delle cose umane. Paolo Emilio, in mezzo al suo trionfo, tutto splendente d' oro e di porpora, ne diede ancor egli una pruova ne meno trista, nè meno commovente. Di quattro figli che aveva, i due del primo letto, Fabio e Scipione. erano passati in due famiglie straniere. Dei due altri che aveva avuti dalla seconda moglie, e che avea ritenuti in sua casa onde fossero gli eredi del suo nome, dei suoi beni, e della sua gloria, il più giovane mori in età di dodici anni, cinque giorni prima del suo trionfo, e l'altro, che ne avea quattordoci, gli fu rapito tre giorni dopo. Non vi fu chi non restasse vivamente commosso dall' afflizione di questo sventurato padre, che in mezzo alla sua prosperità ed allegrezza era amareggiato da perdita si rilevante (Liv. l. 45 .. n. 40. Plut. in Aemil.).

Avendo lasciato passare alcuni giorni, si porto all'assemblea del popolo per esporre i suoi servigi, secondo il costume, e vi tenne questo discorso degno di un-vero Romano. "Quantunque il mio trionfo, e i funerali dei miei figli, che vi hanno alternativamente servitto di spettacolo, non abbiano potuto la sciarvi ignorare nè i felici successi del mio ; consolato, nè la trista sorte di una famiglia ; colpita due volte dal fulmine in si pochi ; giorni ; tollerate inulladimeno. o Romani, e che vi esponga in poche-parole la felicità

" della repubblica, e la sventura della mra ca-" sa. Essendo partito da Brundusio al levar " del sole, arrivai tre ore dopo il mezzo gior-" no a Corcira con tutta la flotta. Cinque gior-" ni dopo offersi a Delfo un sacrificio ad A-" pollo per me, e per le mie armi di terra e di " mare. Da Delfo arrivai in altri cinque gior-" ni al campo, presi il comando dell'armata, e dopo aver riformato alcumi abusi ch' erano ., di un grande ostacolo alla vittoria, mi avan-" zai sino a vista de nimici. Ma veggendo r che non era possibile ne sforzare il re nelle " sue trinciere, ne indurlo a combattere, mi " impadronii della fortezza e delle strette di , Pitio, malgrado le truppe che le guardava-"no; scesi per quella via nelle pianure, co-" strinsi Perseo ad accettar la battaglia, la "vinsi, ridussi tutto il regno di lui sotto la " dominazione del populo romano, e final-" mente terminai in quindici giorni una guer-" ra, che aveva già durato tre anni, e che r ... consoli precedenti aveano fatto in guisa che " l'ultimo la rimetteva sempre al suo succes-" sore, più difficile e più pericolosa di quella " che lo fosse quando l' avea ricevuta. Gli av-"venimenti posteriori non furono meno pro-" speri. Tutte le città ch' erano state soggette "a Perseo, si arrendettero. Io mi sono impa-" dronito di tutti i tesori di lui. L'ho poi fat-" to prigioniero nel tempio di Samotracia, do-, ve sembra che gli Dei abbiano avuto la mira " di darmelo nelle mani co' suoi figli. Allora , vedendo da me stesso che la fortuna m'era , troppo favorevole, cominciai a diffidare della "sua incostanza. Temetti non mi tendesse " qualche insidia sul mare, quando mi fossi "imbarcato per trasportare in Italia le ricche " spoglie della Macedonia colla mia armata " vittoriosa. Imperocche sul mare sembra che " la fortuna eserciti il suo dominio con mag-"gior impero che altrove. Ma la navigazione.
"è stata felicissima: i miei tesori e le mie. " truppe sono arrivate a buon porto in Italia. " Pareva ch' ie non avessi più nulla a chiede-" re agli Dei. Tuttavia sapendo che sovente " la fortuna compiacesi di far sentire la sua " malignità appunto dopo i suoi più segnalati " favori, pregai gli Dei di far cadere piuttosto " sopra di me che sopra la repubblica le dissopra di me che sopra la repubblica lè dis-grazie, cui sembrava che si grandi prosperità predicessero. Ora dunque che i fu-" nerali dei miei figli hanno, per insultare " in certa maniera all' umana prosperità, pre-" ceduto e seguito il mio trionfo, ho motivo " di sperare che la gravissima disgrazia della " mia famiglia abbia liberato la repubblica da " ogni pericolo, e che più non le lasci a te-" mer cosa alcuna dagli Dei (1). Perseo ed io " abhiamo entrambi servito di spettacolo al " genere umano; per insegnare ai mortali quan-" to poco debbono fidarsi della loro fortuna. Vi " è però una gran differenza fra noi. Ridot-" to egli in ischiavitu co' figli, gli ha veduti

45

<sup>(</sup>a) Traque defunctamesse fortunam publicam mea rem insigni calemitate spero: quod triumphus meus, velut ad ludibrium casuum bumanarum, duobas fumeribus liberorum meorum est interpositus; Liv.

a trarre dinanzi a se in trionfo, ma final-" mente ha avuto il contento di vederli sani e " salvi : io, che ho trionfato di Perseo, padre " ancora più sventurato di lui, sono passato " dai funerali di uno dei miei figli sopra il " mio cocclió per salire al Campidoglio, e non "sono sceso di là se non per vedere l'altro " vicino a spirare sotto i miei occhi. Quinci di " quattro figli, ond' era attorniato, non me ne " resta più alcuno che porti il mio nome, es-" sendo i due primi passati per adozione in " famiglie straniere. Ma la vostra e la pub-" blica prosperità mi consola delle mie perdi-" te, e della solitudine, cui la mia famiglia è " ridotta ". Questo discorso pieno di fermezza e coraggio commosse più i suoi tiditori, che s'egli si fosse proposto di eccitarne la compassione deplorando il suo infortunio con un tuono lugubre e lamentevole,

Comunque sensibile fosse Paolo Emilio alle disgrazie di Perseo, altro non pote ottenere per lui. se non che fosse trasferito dalla prigione pubblica in un luogo più comodo. Fu condotto per ordine del senato ad Alba, dove fu custodito, e dove se gli somministrarono danaro, mobili, e servi. La maggiar parte degli autori pretendono the siasi data la morte da se stesso, astenendosi dal mangiare. Aveva regnato undici, anni (Lio:ibid. n. 42. Plut.).

Dei tre figli di Perseo, due, cioè la figlia ed il primogenito, che chiamavasi Filippo, e ch' era suo figlio soltanto per adozione, e suo fratello per nascita, non vissero lungo tempo. Il figlio più giovane, di nome Alessandro, per un sinistro, più doloroso della schiavitù, e della morte stessa, costretto si vide a travagliare colle sue mani per guadagnarsi il vitto: e dipoi, siccome aveva appreso la lingua latina, divenne notajo sotto i magistrati della città di Alba. Qual caduta pel tiglio di uno dei più grandi re dell' universo! Qual esempio più atto ad uniliare l'orgoglio umano!

Il trionfo fu eziandio conceduto a Cn. Ottavio, e a L. Aniclo : al primo pe' vantaggi che avea riportati sul mare; all'altro per la conquista dell'Illirio. In questo ultimo trionfo, il re Genzio fu condotto innanzi al cocchio del vincitore colla moglie, co' figli, col firatello, e con parecchi tra' principali della nazione (Lio.

ibid. n. 42. 43.).

Coti, re di Tracia; mando a ridimandare suo figlio, ch' era stato chiuso in prigione dopo averlo tratto in trionfo. Egli si scusava del suo attaccamento agli interessi di Perseo; ed offeriva una somma considerabile pel riscatto del giovane principe. Il senato, senza manargli buone le scuse; rispose che più riguardando ai suoi antichi servigi, che al recente suo errore, gli rimandarebbe il figlio, ma senza riscatto: poiche il popolo romano gratuitamente conferiva i suoi benefizi, e meglio amava di lasciarne il prezzo nel cuore e nella riconoscenza di coloro che obbligava, che esigere una disonorevole mercede.

## LIBRO XXVI.

Che nello spazio d'oltre vent'anni contrene principalmente una serie di affari nata dalla guerra de Romani contra Perseo, i principi del secondo Scipione Africano, la terzaguerra punica, e la rovina di Corinto.

## PARAGRAEO PRIMO

Gli ambasciatori mandati dal' senato in-Egitto; volgono cammino per Rodi, Pe' discorsi loro si condannano a morte tutti quelli che parteggiavano per Perseo contra i Romani. Alterezza di Popillio. Risposta del re Antioco. Ritorno degli ambasciatori a Roma. Ambascerta dei re di Siria ed' Egitto a Roma. Masgaba, figlio di Masinissa, va ambasciatore a Roma. E accoltoenorevolmente. Onori renduti a suo fratello Misagene. I liberti sono raccolti in una sola tribus Ambasceria di Attalo a Roma. Egli profittà delle saggie rimostranze fattegli dal medico Strazio. I Rodiani sono mal accolti a Roma. Arringa dei loro ambasciatori. Catone si dichiara pei Rodiani. Risposta del senato. Finalmente è conceduto ai Rodiani di entrare in alleanza con Roma. Doglianze degli Etoli a Paolo Emilio. Non ottengono giustizia. Il credito e L'alterigia de partigiani di Roma crescono. a dismisura. Îngiusta e detestabile politica dei Romani. Gli Achei, caduti in sospetto di aver faverito Perseo, sono invigti a Roma, banditi e dispersi in varie città. Gli Achei mandano più volte deputati a Roma in favore degli esuli, ma sempre invano. Finalmente i banditi sono rimandati alla loro patria. Stretta amicizia del giovane Scipione con Polibio. Viltà di Prusia. Fine della storia di Tito Livio.

## An. di R. 584. av. G. C. 168.

Abbiamo veduto nel libro precedente, che Tolomeo Evergete re di Egitto e Cleopatra sorella di lui, stretti vivamente da Antioco l'Illustre, re di Siria, avevano inviato deputati ar Romani per implorame soccorso. Il senato commosso all' estremo pericolo in cui si trovava l'Egitto, e persuaso inoltre, che non fosse interesse dei Romani sofferire che Antioco s' ingrandisse a tal grado, risolvette di mandare un' ambasceria per impor fine alla guerra. C. Popillio Lenate, C. Decimio, e C. Ostilio furono gli incaricati. Era stato loro prescritto di recarsi prima ad Antioco, e poi a Tolomeo, per dichiarare ad essi a nome del senato, che dovessero sospendere ogni ostilità, e finire la guerra : e che, se l'uno dei due ricusasse di farte, il pepolo romano non lo riguarderebbe più come suo alleato. Sapendoche il pericolo era urgente, tre giorni dopo la diliberazione del senato partirono da Roma

44 cogli ambasciatori di Egitto (Liv. I. 44. n. 19. Polyb. Legat. 90.).

Dopo essersi trattenuti per qualche tempo nell'isola di Delo, ripigliarono il cammino. Arrivati al porto di Lorimo, situato nella Caria dirimpetto a Rodi, i principali Rodiani andarono a visitarli, e li pregarono instantemente di portarsi a Rodi, importando alla salvezza e all'onore della loro repubblica, che vedessero in persona ció ch' erasi fatto finora, e ciò che facevasi al presente in Rodi, onde informassero e disingannassero il senato delle false voci, che potevano essere state divulgate contro di essi a Roma. Gli ambasciatori ricusarono per lungo tempo di fermarsi; ma i Rodiani li sollecitarono con tal forza, che si arresero finalmente alla loro dimanda (Liv. L. 45. n. 10.).

Andarono dunque a Rodi, dove fu d'uopo far loro nuove istanze per indurli a intervenire all' assemblea. May la maniera con cui vi parlarono, principalmente Popillio, anziche di minuire, accrebbe vie maggiormente il timore di quel popolo già tremante. Popillio rinfacciò loro quanto la repubblica, come pure ciascuno di essi in particolare, aveva detto o fatto contra gl' interessi dei Romani, dopo la guerra dichiarata al re di Macedonia ; e ciò con un volto atvampante di collera, e con quel tuono di accusatore, che gli era naturale, e che faceva ad essi conoscere maggiormente il loro torto e il disgusto dei Romani. Imperocchè dall'asprezza di un solo senatore, il quale non aveva alcun motivo personale di essere

irritato contro di essi, argomentavano la disposizione di tutto il corpo. C. Decimio, il secondo degli anibasciatori, parlò ad essi con più moderazione. Senza diminuire le colpe, che erano state rinfacciate loro da Popillio, disse che dovevano essere attribuite non al popolo di Rodi in generale, ma ad alcuni spiriti sediziosi, che attizzato lo avevano contra i Romani. Che la lingua venale e adulatrice di coloro dettato aveva alcuni decreti ridondanti di eccessivi elogi pel re di Macedonia, e incaricato i loro ambasciatori di ordini insensati, i quali cagionerebbero sempre ai Rodiani non minor pentimento che confusione, e la cui punizione ricadrebbe senza dubbio sopra i colpevoli.". Fu ascoltato con grande applauso, e per l'impulso che ne avea dato, si fece all' istante un decreto che dannava a morte tutti coloro, che fossero convinti di aver detto o fatto qualche cosa in favore di Perseo. Ma la maggior parte di quelli che si trovavano nel caso, o erano usciti dalla città all' entrar dei Romani, o si erano data volontariamente la morte. Gli ambasciatori non si fermarono a Rodi-più di cinque giorni, e ne uscirono tosto per portarsi in Alessandria (Liv. ibid.).

Vi giunsero, mentre Antioco si apparecchiava a formarne l'assedio: Gli andarono incontro ad Eleusi, sobborgo distante appena un quarto di lega. Il re vedendo Popillio che aveva privatissimamente conosciuto in Roma nel tempo ch' eravi, in ostaggio, gli stese la destra come ad un antico antico. Il Romano, che in quel momento non si riguardava

più come privato, ma come uomo pubblico, volle sapere prima di accettare il saluto, se parlava a un amico o a un nimico di Roma. Gli presento il decreto del senato, dicendogli che lo leggesse. Antioco dopo averlo letto, disse che ne dilibererebbe col suo consiglio, e gli darebbe la sua risposta. Popillio sdegnato che il re parlasse di ritardo, delineò sull' arena con una verga che aveva in mano un circolo d'intorno al principe, e pigliando quell'aria altera e quel-tuono severo che gli era naturale : Prima di escire da questo cirpolo, gli disse, dimmi qual risposta debbo riportare a tuo nome. al senato. Il re sbalordito a si altero procedere, dopo un momento di riflessione rispose umilmente: farò quanto chiede il senate. Allora Popillio gli stese la mano come a un principe amico ed alleato della repubblica. Quale orgoglio di spirito! Quale fierezza di linguaggio! Questo Romano con una sola parola atterrisce il re di Siria, e salva quello di Egitto (1).

Ciò-che ispirava all'uno tanta arditezza, e all'altro tanta docilità, si era la nuova recente della gran vittoria che i Romani aveano riportata sopra Perseo re di Macedonia. Da quel tempo ogni cosa piego innanzi a loro, e il nome romano divenne formidabile a tutti i

principi e a tutte le nazioni.

Essendo Antioco uscito d' Egitto nel giorno prefisso, Popillio co' suoi colleghi entro in

<sup>(1)</sup> Quam esficax est animi sermonisque absc ssa gravitas l. Eodem momento Syriae regnum terruit. Acgypti texis. Val. Max 1, 6, c. 4,

Alessandria, dove suggello e conchiuse il trattato di accomodamento fra i due fratelli (1),
ch' era soltanto abbozzato. Di la passo nell'isola di Cipro, di cui Antioco aveva già quasi
catto la conquista, la fece restituire ai re di
Egitto, cui apparteneva per diritto, e ritorno
a Roma a render conto dell'esito della sua
ambasceria.

Vi giunsero eziandio pressoche nel medesimo tempo alcuni ambasciatori di Anticco, dei due Tolomei, e di Cleopatra loro sorella. I primi dissero (Liv. 1, 45. n. 13.): ", che la pace, che il senato si era compiaciuto di stabilire fra il loro padrone e i re di Egitto, gli sembrava da preferirsi, a tutte le vittorie che avrebbe potuto riportare; e che aveva ubbidito agli ordini degli ambasciatori romani come a quelli degli stessi Dei ". Adulazione quanto vile, altrettanto empia 1 Dipoi si congratulatono col popolo romano della vittoria che avea poc'anzi riportata sopra Perseo.

Gli ambasciatori egiziani, niente meno smoderati nelle espressioni di adulazione che quelli di Siria, dichiararono: ,, che i due fratelli Tolomeo e Cleopatra si reputavano più obbligati al senato e al popolo romano che a'loro genitori e agli Dei medesimi, essendo stati liberati per la protezione di Roma da un asprissimo assedio, e ristabiliti sul trono dei loro maggiori, da cui erano quasi affatto scaduti".

<sup>(1)</sup> I due Tolomei Filometore ed Evergete. Questi fatti, che sono qui trattati solo per incidenza, nosransi più a lungo nella Storia Antica.

Il senato rispose: ", che Antioco era stato saggissimo nell' ubbidire agli ambacciatori, e che il senato e il popolo romano gliene sapevano grado". Non si direbbe forse che v'ha qui un contrasto da un lato di adulazione e bassezza, dall'altro di alterigia e arroganza? Quanto ai Tolomei e a Cleopatra, rispose: ", che il senato compiacevasi di aver contribuito a rendere il loro stato più felice, e procurerebbe di far loto conoscore che dovevano riguardare l'amiciaia e la protezione del popolo romano siccome il più fermo appoggio del loro regno". Fu comandato al pretore di fare agli ambasciatori i consueti presenti.

Questo Antioco, che ora vediamo tanto vi-le e dimesso, era non pertanto soprannomato Epifane, cioè illustre e glorioso. Al suo ritorno d'Egitto, sdegnato per essersi veduto strappare dai Romani una corona, alla quale aveva rivolti i pensieni, e di cui era già quasi in possesso, fece cadere tutto il peso della sua collera sopra i Giudei, contra i quali fu crulle all'estremo. Il Dio d'Israello, di cui l'empio re aveva intrapreso di abolire il culto in Gerusalemme, aggravò la sua destra sopra di lui facendolo morire in mezzo ai più acerbi dolori. Tutti gli avvenimenti del regno di costui e la sua morte funesta erano già stati predetti dal profeta Daniele.

Andarono a Roma ambascerie da più parti per la sconfitta di Perseo. Masgaba, figlio di Masinissa, avendo messo piè a terra a Pozzuoli, vi trovò il questore L. Manlio, che il senato avvertito del suo arrivo gli aveva mandato

incontro onde condurlo a Roma a spese della repubblica (Liv. l. 45. n. 15. 14.). Fu accolto in una maniera assai onorevole, e tosto fu' ammesso all'udienza. Le cose, ch' egli dovea dire al senato, già per se stesse assar gradevoli, lo furono ancora più per le umili e rispettose espressioni; con cui le espose., Dopo aver detto qualche parola delle truppe di cavalleria e d'infanteria, degli elefanti, e del frumento che suo padre aveva inviato da quattro anni alle armate del popolo romano, aggiunse che due cose lo avevano amareggiato e confuso. La prima, che il, senato lo aveva pregato, anzielie comandargli di somministrare que' soccorsi al popolo romano; la seconda, che gli avea mandato il prezzo del formento: che Masinissa non avea posto in obblio di essere debitore al popolo romano del regno, e di tutti gli accrescimenti che avea ricevuti; e quindi riguardandosi come l'usufruttuario dei suoi stati, pensava che ne appartenesse la proprietà a coloro che glieli avevano dati: che dovevano pertanto usare con essolui il comando e-non le preghiere, e disporre come d'un loro bene dei frutti che producevan le terre ch' ei possedeva per loro liberalità: che Masinissa sarebbe sempre contento della porzione che i Romani fossero per lasciargli, dopo aver preso quella onde avessero bisogno: che tali erano gli ordini che suo padre gli aveva dati alla sua partenza; ma che poi, avendo inteso la sconfitta di Perseo, gliene avea mandato di nuovi, per ubbidire ai quali si congratulava a nome di lui col senato, e gli protestava Stor. Rom. T. XIV.

che questa notizia gli avea recato tanta allegrezza, che desiderava di venire a Roma per offerire un sacrifizio a Giove nel suo tempio del Campidoglio, in riconoscenza di beneficio si grande, e che pregava il senato di permet-

tergli di far questo viaggio ". . .

Il senato rispose al giovane principe : " che il re suo padre portava la gratitudine tropp'oltre. mostrandosi tanto sensibile a un benefizio, che non era altre che la giusta ricompensa de' suor servigi : che nella guerra di Cartagine aveva soccorso la repubblica con altrettanta fedeltà che coraggio, e che i Romani sa-. pevano a se stessi buon-grado di averne secondato il valore nella conquista degli stati, di cui era in possesso: che in seguito aveva assistito i Romani collo stesso zelo ed affetto nelle guerre che avevano dovuto sostebere confra tre re l'un dopo l'altro, senza mai smentirsi: che non era maravigha che pigliasse parte nella vittoria dei Romani, egli che aveva congiunta la sua alla loro sorte, e determinato di dividere con essi la prospera fortuna e l'avversa: ch'ei dovea contentarsi di ringraziare nel suo palagio gli Dei della vittoria de' suoi alleati : che suo figlio ciò farebbe a Roma in nome di lui: poiche oltr'essere inutile per lui il fare si lungo viaggio, lo stesso interesse del popolo romano, richiedeva che non uscisse dal'suo- regno, e non si allontanasse dall' Africa ".....

Qualche tompo dopo la partenza di lui, intese il senato per lettere che Misagene, altro figlio di Masinissa, essendo stato congodato da Paolo Emilio, e riconducendo la sua cavalleria in Africa, era stato assalito sul mare
Aditatico da una tempesta, che ne aveva disperso la flotta, ed avea portato dui stesso
con tre suoi vascelli a Brundusio; ov era restato ammalato: Se gli mando il questore L.
Stertinio, che fu incaricato di appigionargli
un albergo in quella città, abbondantemente
fornirlo di quanto gli occorresse, e allestirgli
alcuni vascelli per condurlo sicuramente in

Africa, quando fosse risanato.

Nello stesso anno i censori Ti. Sempronio Gracco, e C. Claudio Pulcro s'accordarono finalmente in un affare, per cui avevano lunga pezza conteso inutilmente. L'affare riguardava i liberti, i quali dopo essere stati per d e volte collocati-a parte nelle quattro triba urbane, si erano per la terza volta sparsi nelle altre. Queste tribu urbane erano le meno ono. revoli, non contenendo che gli artigiani e gli operar di Roma, mentre le rurali erano composte de cittadini più considerabili, che possedevano beni alla campagna, dore mohi di essi soggiornavano ed altri vi andavano spesso. Dopo lunghi contrasti, i censori convenne. ro di trasportare tutti i fiberti in una delle quattro tribi della città, detta Esquilina, ordinando che in avvenire non dessero: loro voti se non-in quella sola tribh: Una tale disposizione tornò a grand'onore dei censori nel. senato. Cicerone l'attribuisce a Gracco solo, il quale difatto vi si adoperò più che ogn'altro; e ei porge un' alta idea della saggezza ed importanza di tal legge,, Noi presentemente,

fa egli dire a Scevola, a gran fatica mantenghiamo il nostro governo in uno stato tollerabile: ma se Gracco non avesse rinchiusi i liberti nelle sole urbane tribu, la repubblica sarehbe da lungo tempo affatto perduta (1)?

An. di R. 585. av. G. C. 167. Q. Elio .

PETO, M. GIUNIO PENNO.

Fra le varie ambascerie dei re e dei popoli che andavano a Roma dopo la vittoria riportata sopra Perseo, Attalo si attrasse gli sguardi e l'attenzione de Romani. Vi andava a nome di suo fratello Eumene a congratularsi con loro della recenie vittoria e ad implorarne inultre il soccorso contra i Galli dell' Asia. che avevano dato il guasto agli stati del re di Pergamo. Fu accolto in Roma con tutti que contrassegni di amicizia e distinzione che doveva aspettare un principe, che aveva nella guerra di Macedonia dimostrato un attaccamento costante, e una fedeltà superiore a qualumue sospetto (Polyb. Legat: 93. Liv.l. 45. n. +9:20.). .: Gli onori straordinari che si rendettero ad Attalo, di cui egli non penetrava la vera ragione, lusingaronlo fuor di modo: e per conseguenza aperse le orecchie 'a proposizioni, che in altre circostanze riempiuto lo avrebbero di raccapriccio (ibid.).

La maggior parte dei Romani non avevano più ne stima, ne affetto per Eumene. I suoi

<sup>(1)</sup> Atque is (Ti. Gracchus) ... libertinos in urbanas tribus stanswill: quad nisi fecisset, rempublicam, quam nune viz tenemus, jamdiu nullam kaberemus, Lib. 1. de orst. n. 38.

segreti maneggi con Perseo, di cui etano stati avvisati, facevano loro credere che questi nen fosse stato di buona fede nel loro partito, è non si fosse astenuto dal dichiararsi contro di essi che per mancanza di occasione.. Pieni di tali prevenzioni, alcuni Romani dei più distinti, nelle private conferenzo fecero intendere ad Attalo: "che i giudizi che si facevano in Roma di lui e di suo fratello, erano assai diversi, riguardandovisi lui come il vero amico dei Romani, ed Eumene all' opposto come un alleato che non era stato fedele ne ad essi, ne a Perseo: ch' era del pari sicuro di ottenere quanto chiedesse per se, e contra Eumene, essendo tutti i sénatori disposti a concedergli almeno la metà del regno di suo fratello: che devea dunque, quando comparisse innanzi al senato, ristriguersi unicamente a questa .domanda, e non parlare che de suoi interessi, senza accennare per quale oggetto vi era stato mandato dal fratello". Qual proposizione fatta a un fratello contra il suo fratello e il suo re! Questi tratti d'interessata politica che, cominciava allora a prevalere presso i Romani, debbono serviroi di chiave per ispiegare la loro condotta in quelle; occasioni nelle quali si nascondono con maggiore cautela.

La tentazione era dificata per un principe, che non era certamente sens ambiaione, ed a cuisi presentava il destro di soddisfarla, senza che l'avesse ricercato. Ascolto pertanto quasti cattivi consigli, tanto più che gli erano dati da alcuni dei principali di Roma, che erano in concetto dicuomini saggi e probi. Promise loro concetto dicuomini saggi e probi. Promise loro

di chiedere in senato che gli fosse data una

parte del regno di suo fratello.

Attalo avea seco il medico Strazio, che Eumene avea mandato con lui a Roma; onde lo sorreggesse co' suoi lumi, e lo richiamasse con saggi-consigli al dovere, se mai se ne discostava. Strazio era di spirito assai penetrante, e di maniere insipuanti ed atte a persuadere. Avendo o presentito, o inteso da Attalo medesimo il disegno, che gli era stato ispirato, si approfitto de più favorevoli momenti per fargli qualche giudiziosa ritnostranza. Gli rapi presento: " che il regno di Perganio, debolo per se stesso e poc'anzi istitulto, non si era mantenuto ed aumentato che per l'unione e la buona intelligenza dei fratelli che n' erano possessori : che un solo di loro di fatto portava il nome e'l diadema di re, ma tutti veramente regnavano: che non avendo Eumene figli maschi (imperocche non conoscevasi ancora un figlio ch'egli aveva, e che regno nel progresso) non poteva lasciare il suo trono che a quello tra suoi fratelli, che immediatamente lo seguiva: che quindi il diritto di Attalo alla successione del regno era incontrastabile; e che per l'eta; e le indisposizioni del fratello, il tempo di succedergli non poteva esseré molto lontano. Perclie dunque prevenire ed affrettare con una ingiusta e malvagia intrapresa ciò che doveva frappoco toccargli per un mezzo naturale e legittimo? Penserebbe egli forse a dividere il regno col fratello, o a rapirglielo interamente? Che s'egli non ne aveva che una parte, entrambi indeboliti

da tal divisione ed esposti agl'insulti de' loro vicini; potrebbero quanto prima esserne ugualmente spogliati. S'ei pretendeva di regnar solo, che mai diverrebbe il fratello primogenito? Lo ridurrebbe forse a vivere da uom privato? Lo manderebbe in esiglio nella sua età, e malgrado i suoi matori? o lo farebbe finalmente morire? Che non dubitava che tali pensieri non lo inorridissero: che per non parlare di quan; to leggesi nelle favole sul' tragico fine delle fraterne discordie, doveva souotersi al recentissimo esempio di Perseo: che questo sventurato principe, il quale avea versato il sangue di suo fratello per assicurarsi lo scettro, perseguitato dalla divina vendetta avea teste deposto lo stesso scettro appie del suo vincitore nel tempio di Samotracia, come sotto gli occhi e per ordine degli Dei, che vi presiedono; testimoni e vindici del suo delitto: che coloro medesimi, i quali-istigavano l'ambizione di Attalo, più per odio di Eumene, che per amore di lui, loderebbero la sua moderazione e il suo buon cuore; se si mantenesse, fedele al fratello sino al fine ",

Quanto pregevole non dee sembrare in tale circostanza un amico sincero, prudente e disinteressafo! Quanto è avventuroso quel principe, che dà a quelli che le attorniano la liberta di parlargli con forza, è di conoscerlo liberamente del pari! Le saggie rimostranze di Strazio ottennero il loro intento sull'animo di Attalo. Questo principe essendo stato introdotto in senato, sena parlare contra il fratello, e senza chiedère che si dividesse il regno

di Pergamo, si contento di congratularsi cof senato a nome di Eumeno e de suoi fratelli della vittoria che aveva poc anai posto fine alla guerra di Macedonia. Espose modestamente i servigi che aveva prestati in quella guerra. Prego che si mandassero ambasciatori per reprimere la tracptanza dei Galli che mettevano a sacco le terre dipendenti da Pergamo, e per far cessare le ostilità, di que' barbari. Fini chiedendo per se in particolare l'investitura di Enus e di Maronea città di Tracia, che erano state conquistate da Filippo padre di Perseo, e gli erano state contrastate da Fumeno.

-Il senato avvisandosi che Attalo chiederebbe, una seconda udienza per parlar in particolare delle sue pretensioni sopra una parte del regno di suo fratello, promise d'inviare ambasciatori, e fece al principe i consueti presenti. Gli promise pur anche di metterlo, in possesso delle due città, che avea domandate. Ma quando si seppe ch' era partito da Roma. il senato punto al vedere che non aveva fatto nulla di quanto si aspettava da lui, e non potendo vendicarsene in altra guisa, revoco la promessa che personalmente lo riguardata, e prima che il principe fosse fuori d'Italia, dichiaro Eno e Maronea città libere e independenti. Si mando nonostante un' ambasceria ai Galli, ma non si sa con quali commessioni. :

La politica romana si manifesta anche qui pienamente, e inuna maniera che copre d'ignominia non alcuni privati, ma l'intero senato, sui Polibio attribuisce la vile e turpe vendetta

colla quale puni da lodevole fedeltà di Attalo verso il fratello, ed il, suo rifiuto di tradirlo colla nera perfidia che gli si consigliava. Tito Livio, appassionato antiniratore de Romani, non fa alcuna menzione di questa ultima circostanza, acconcissima a screditarli presso qualunque imparzial leggitore, e termina il racconto dicendo: ,, Attalo ricevette in Roma, sinche vi dimorò, e guando ne uscì, tutti i presenti e gli onori che il senato ed il popolo romano sogliono fare a que che più stunano". Tale omissione non è una picciola colpa in uno storico, il cui principale dovere si è primieramente di nonnosar di asserire alcuna falsita, e in secondo luogo di osar di dire tutto ciò ch' è vero: in-somma di sfuggire finanche il sospetto di essere preoccupato dall'odio o dall'amore per alcuno (1).

Comparvéro poi sulla scena i Rodiani. Pieni d'inquietudine agevano inviato l'un dietro l'altro due ambasciatori a Roma. Ma il senato ricusò a principio di ascoltargli, adducendo che si erano reridut indegni di questo onore colla loro condotta, ede ézandio bisbigliavasi she si fosse per dichiarar loro la guerra. Finalmento avendo ottenuto dopo grandi istanze di essere ammessi all'udienza del senato, vi comparvero quai supplichevoli, vestiti a bruno, e col volto molle; di pianto. Trese a parlare Astimede, e con tutto l'apparato del

<sup>(1)</sup> Prima est historiae lex, nequid falsi dicere audeat, deinde nequid veri non audeat: ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis. Cic. de orat. 1. 2. n. 62.

più vivo e sommesso dolore si accinse a difendere la sventurata sua patria. " Si guardo bene al principio dal mostrare di volerla discolpare. Confesso ch' ella si era coi suoi errori giustamente meritato lo sdegno del popolo romano; non dissimulo il danno che loro poteva tecare una si indiscreta ambasceria, cui la impertinente alterigia dell'oratore che parlava renduto avea vie più criminosa. Ma prego il senato di far qualche divario fra l'intero corpo della nazione, ed alcuni infami, privati, cui era pronta a dar loro nelle mani. Dimostro che non eravi repubblica, non città, la quale non rinchiudesse nel suo seno qualche cittadino insensato e furibondo: che in sostanza non si rinfacciavano loro che delitti di sole parole, stolte a dire il vero, temerarie, stranissime (confessava esser questo il carattere e il difetto della sua nazione), ma cui gli uomini saggi non curano punto, e non puniscono mai coll'estremo rigore, non altrimenti che Giove, il quale non vibra i suoi fulmini contra tutti coloro che parlano di lui con poco rispetto. " Si riguarda, sopraggiun-"se la neutralità che abbiamo osservata nel-" l'ultima guerra come pruova certa del no-"stro mal animo verso di voi. V, ha egli al-" cun tribupale, al mondo, nel quale si puni-" sca l'intenzione, quando è inessicace, del " pari che la stessa azione (1)? Ma vo che

<sup>(1)</sup> Neque moribus, neque legibus ullius civitatis, ità comparatum esse, ut, si quis uellet inimieum perire, si nihil focerit quo id fat, copitts damnelur. Liv.

" portiate la severità agli estremi : almeno il " gastigo non può con giustizia cadere che so-" pra culoro che hanno avuto questa intenzio-" ne, e il maggior numero fra noi è innocente. E " quand' anche questa neutralità, e questo ri-" poso ci renda tutti colpevoli, i veri servigi " che vi abbiamo prestati nelle due guerre " precedenti, debbono forse contarsi per nul-" la, e non possono scusare l'omissione che " ci viene imputata riguardo all'ultima? Che " Filippo, Antioco e l'erseo sieno contati nel-" la nostra causa per tre voti, i due primi sa-"ranno certamente per noi è ci daranno vin-V ta la causa; e il terzo tutt' al più sembrerà " dubbioso ed incerto. Potete voi in tali cir-" costanze fare un decreto di morte contra " Rodi? Imperocche la vostra sentenza deve " decidere s'ella ancora sussisterà; o se sarà "interamente distrutta. Voi siete padroni di " dichiararci la guerra, ma non ce la potrete " fare, poiché nessun Rodiano prenderà le ar-"mi per difendersi. Se perseverate nel vo-" stro sdegno, vi domanderemo tempo di an-" dare a render conto ai Rodiani della nostra " funesta ambasceria, e allo stesso istante, " quanti vi sono in città uomini e donne di li-" bera condizione, tutti quanti siamo c'imbar-"cheremo con tutti i heni e le suppellettili ! " nostre: abbandonando i nostri Dei l'enati "pubblici e privati, verremo a Roma e do-"po aver gettato a vostri piedi tutto il nostro " oro, e tutto il nostro argento, siamo deter-"minati di tutti darci in piena vostra balia. " Qui sotto i vottri occhi soffriremo quanto ci

"ordinerete di soffrire. Se Rodi e condannata al saccheggio e al fuoco, ci sarà risparmiato almeno lo spettacolo del suo disa"stro. Voi potete colla vostra sentenza dichia"rarci nimici: ma una voce segreta ticita dal
"fondo del vostro cuore; ne proferità una
"afflato contraria; e, qualunque ostilità eser"citate contra i Rodiant, non ritroverete in
"loro se non servi ed amici. (Polyb. 45. Le"gat. 95. 99: 100. et 104. Liv. l. n. 20"51.)"

Dopo questo discorso, i deputati si prostrarono tutti a terra, e tenendo rami di ulivo stendevano le mani verso i senatori per chieder la pace. Dopo averli fatti uscire dal senato, si venne ai suffragi. Tutti quelli che avevano servito nella Macedonia come consoli, o pretori, o luogotenenti generali, e che aveano veduto da vicino il loro pazzo orgoglio, e il loro mal animo pe'Romani, si dichiararono contro di loro: Catone, si noto per la severità del suo carattere, che toccava sovente la crudelta, si mitigo in quella occasione in favore dei Rodiani, e parlo per loro in una maniera vibrata ed eloquente, Tito Livio non ne riporta il discorso, perche ritrovavasi allora in un opera dello stesso Catone, intitolata delle Origini, in cui egli aveva inserito le sue arringhe intorno ai pubblici affari. Ma di quest opera abbiamo già parlato altrove...

Aulo-Gellió ci ha conservato alcuni frammenti del discorso di Catone, da quali, s scorge che-gli adoperò presso a poco le sfesse ragioni dell'ambasciatore di Rodi. Vi spitca uno stile maschio ed energico, ch' era il carattere della romana eloquenza in que'tempi antichi, ne' quali pin si hadava, alla forza e solidità de' pensieri, che alla eleganza e all'ar-

monia delle parole;

Comincia Catone il suo discorso dal dimostrare ai Romani, che non debbono per la vittoria riportata sopra il re di Macedonia abbandonarsi ai trasporti di una smodata allegrezza. "To so, dic' egli, che la prosperità " ispira per lo più orgeglio e impertinenza. " Quindi temo che nella presente diliberazio-" ne non si prenda una sconsigliata risoluzione, " la quale tragga sopra Roma qualche calamità, " e faccia svanire la frivola gioja, a cui si è " abbandonata. L' avversità, domando lo spi-"rito, ci fa rientrare in noi stessi, e c' inse-"gna eio che dobbiam fare. La prosperità pel contrario ci allontana per l'allegrezza che cagiona dal partito, che una tranquilla " situazione di animo ci farebbe scorgere e " seguire. Quindi io sono di parere, che si dif-" ferisca per alcuni giorni la decisione di que-" sto affare, fino a fanto che riavuti dalla vio-" lenta commozione della nostra gloja, siamo " nin padroni di noi medesimi, e possiamo di-" liberare più maturamente .... Credo bene "che i Rodiani desiderassero che i Roma-" ni non avessero vinto Perseo: ma un tal " sentimento è loro comune con tutti gli al-" tri popoli. E questo non fu già l'effetto del " loro odio contra i Romani, ma dell'amore " della loro libertà, per cui hanno un giusto

" argomento di temere, che non rimanga più " alcuno che possa starci a fronte, e victarci " di fare quanto vorremmo ... Del resto i Ro-"diani non hanno somministrato soccorsi a " Perseo. Tutto il loro delitto, per confessio-" ne degli stessi loro più violenti accusatori, si è " di aver-pensato a divenirei pimici, e a dichia-" rarsi contro di noi, Ma daquando mai la sola " volonta, la sola intenzione rende colpevoli? "V'ha egli pur uno fra noi, il quale volesse " sottomettersi a tal legge? Io certamente " nol vorrei ... I Rodiani, ci dicono, sono altie-" ri. Lo sieno pure. Eche c' importa? Vi adi-"rate forse perche sono più superbi di noi? (1)"

(1) Scio, solere plerisque hominibus rebus secundis alque prolixis animum excellere, superbiam aique feroctam quescere aique crescere: quod mihi nune . magnae curae est, quia hace res tam secunde processit, nequid in consulendo adversi eventat, auod nostras secundas res confutel; neve haec lactitia nimis luxuriose eveniat. Adversae res. se domant, et docent qu'id opus sit faoto: secundae res lactitia transversum trudere solentza recte consulendo atque intelligendo. Qua majore opere edico suadeoque, uti hace res aliquot dies proferatur, dum ex tanto gaudio in potestatem nostram redeamus ... Atque ego quidem arbitror Rhodienses noluisse nos ita depugnare nti depugnatum est, neque regem Persen vicisse, Non Rhodienses id modo volvere, sed multos populos ac muhas nationes idem voluisse arbitror. Atque hand scio, an partim corum fuerint, qui non nostrae contameliae causa id noluerint evenire. Sed enim id meluere, si nemo asset homo: quem vereremur, et quicquid luberet faceremus, ne sub solo imperio nostro in servitute nootra essent. Libertalis suae causa in-ea fuisse sententia arbitror . Atque Rhodienses somen Persen publice nunquam adjuvere. Qui acerrime adversus eus dicit, ita dicit hostes voluisze fieri. Et quis tondem est

Il sentimento di Catone, senatore gravissimo e sommamente rispettato, fece che non si dichiarasse la guerra ai Rodiani. La risposta che loro si diede, non li dichiarava nimici, ma non li trattava nemmeno da alleati, e lasciava la cosa indecisa. Fu loro ordinato di far uscire i comandanti che tenevano nelle città di Licia e di Caria. Queste provincie erano loro state rilasciate dopo la sconfitta di Antioco, e furono ad essi ritolte in questa occasione per gastigo della loro infedeltà. Fu parimente dopo qualche tempo ordinato loro di sguernire le città di Caune e Stratonicea. Avevano essi comprata la prima per dugento talenti (dugentomila scudi) dai comandanti di ·Tolomeo, e la seconda era stata loro data da Antioco e Seleuco. Ritraevano da queste due città cento e venti talenti ogni anno.

La risposta del senato avendo dissipato in nodi il timore che i Romani non prendessero le armi contra la repubblica; fece sembrar leggieri tutti gli aftri mali ; poiche per le più il pensiero delle grandi oalamità, da cui ci veggiame sottratti, rintuzza il sentimento di quelle che in altre circostanne sarebbero parute considerabilissime. Comunque fossero aspiri gli osdini del senato, il Rodiani, vi-si

wortrum, qui, quod ad seie attinet, aequium cense at quompium poenas dare do cam riem, quod asquatur male facere volaisse? Nemo, opimor nam apo, quod ad me attinet. nelim ... Rhydichses superbod esse ajunt ... Sint sanc superbi. Quid id ad non attinet? time traccimini si quis superbior est quam nos? Gato ap. Gell. b 7: c. 3.

sottomisero, e gli eseguirono con prontezza. Si decretò incontinente, ai Romani una corona del valore di dieci mila monete d'oro, e fu scelto per presentarla l'ammiraglio Teodoto.

Egli fu incaricato di sollecitare l'alleanza coi Romani. Alcune ragioni politiche non avevano loro per lo innanzi permesso di chiederla. Ma nemmeno allora fu loro conceduta : la ottennero soltanto nell'anno seguente dopolunghe e vive istanze (Polyb. Legat. 104.). Tiberio Gracco teste ritornato dall'. Asia, dov' era stato inviato per esaminarne lo stato, fu loro di gran soccorso. Egli attestò che i Rodiani aveano a capello ubbidito agli ordini del senato, e condannato a morte i partigiani di Perseo, Dopo una testimonianza così favore-, vole, la repubblica romana fece alleanza coi Rodiani.

... Ho accennato nel libro precedente, che gli Etoli si erano presentati a Paolo Emilio vestiti a, bruno, quand' egli ritornò dal viaggio che avea fatto in Grecia . Dolevansi che Licisco e Tisippo, cui il credito de' Romani, ai quali si erano venduti, rendeva onnipotenti in Etolia, avevano circondato il senato con truppe, ch' erano state date loro da Brebio, che comandava in quel paese a nome-dei Romani: che avevano trucidati cinquecento cinquanta de' principali della nazione, tutta la colpa de' quali era l'essersi mostrati favorevoli a Perseo : che moltissimi altri erano stati mandati in esilio : e che i beni di quelli e di questi erano stati dati ai loro delatori.

Se Paelo Emilio fosse stato il sclo giudice

in questo affare, è da credersi che avrebbe renduto glustizia agli Etoli. Qualunque volta non operò per incitamento altrui, diede a conoscere un animo generoso, e- pieno di sentimenti di umanità. Ma il consiglio de'commessarj si conduceva con altre massime. Tutto il processo si ridusse a sapere, non chi avesse commessa o sofferta l'ingiustizia, ma chi fosse stato partigiano di Perseo o dei Romani, Gli uccisori furono rimandati assoluti. Gli esuli non ottennero giustizia più che i morti. Brebio solo fu condannato per essersi prestato a così atroce esecuzione. Ma perche condannarlo s' era giusta? e se non lo era, perche assolvere coloro che n' erano i principali autori? (Liv. l. 45. n. 51.)

Un tale giudizio sparse il terrore fra tutti coloro che avevano mostrato qualche inclinazione a Perseo, ed accrebbe fuor di modo l'alterigia e l'insolenza dei partigiani di Roma. Fra i principali di ciascheduna città, ve n' erano di tre sorte. Gli uni erano interamente consecrati ai Romani; gli altri ambivano l' amicizia dei re : gli uni e gli altri corteggiando con vili adulazioni i loro protettori, si rendevano potenti nelle città, che tenevano sotto il giogo dell'oppressione. Una terza sorta di cittadini, opposta alle due altre, tenevano la via di mezzo, non prendendo nè il partito de' Romani, nè del re, intenti unicamente alla difesa delle leggi e della libertà. Questi ultimi in sostanza erano grandemente stimati ed amati . ciascheduno nelle loro città, ma non avevano credito alcuno. Tutte le cariche, tutte le Stor. Rom. T. XIV.

ambascerie, tutte le distinzioni e le ricompense erano, dopo la sconfitta di Perseo, per coloro che avevano abbracciato il partito dei Romani, e si servivano del loro credito per rovinare per sempre quelli che pensavano diver-

samente (tbid.).

A tale oggetto si portarono in gran numero da tutte le parti della Grecia presso i dieci commessari eletti dal senato onde regolarno gli affari. Fecero loro sapere, che oltre quelli che s' erano apertamente dichiarati per Perseo, ve n' erano parecchi altri nimici secreti dei Romani, i quali facendo le viste di mantenere la liberta, sollevavano contro Roma tutti gli animi; e. che la Grecia non sarebbe mai tranquilla e perfettamente sommessa ai Romani sino a tanto che, dopo aver distrutto il partito contrario, non vi si stabilisse fermamente l'autorità di coloro, cui stavano soltanto a cuore gl'interessi dei Romani. I dieci commessarj approvarono tutte queste rifles. sioni, e le presero a norma della loro condotta.

Qual giustizia si può aspettare da un tribunale, che sia determinato a riguardare e a trattare come rei tutti coloro che non sono del partito romano, e a ricolmare d'ogni maniera di favori e di grazie quelli che se ne dichiareranno delatori e nimici? Ecco dove guida l'ambizione di signoreggiare. Essa accieca su tutti i doveri, su tutte le convenienze e la giustizia, se mai diviene un ostacolo ai progetti che si sono formati, è sacrificata ancor essa come tutto il resto. Quanto più ci inoltriamo nella storia dei Romani, tanto più li veggiamo cortompersi, e abbandonare gli antichi sentimenti di generosità e di equità, per abbracciare una politica contraria a tutte le regole della virtii. Le conseguenze di queste nuove massime si manifesteranno or ora per, mezzo della più ingiusta e più atroce persecuzione che possa immaginarsi.

Il generale romano, per alcuni ordini che egli non approvava, ma che si crédeva obbligato di eseguire, ricevuta la lista dei nomi di quelli ch' erano sospetti, li fece venire presso di se dall' Etolia; dall' Acarnania, dall'Epiro, e dalla Beozia, e comando ad essi di seguirlo a Roma onde purgarsi dalle colpe che loro imputavansi. Furono inviati inoltre commessari nell'Asia a formar processo contra quelli che avevano favorito Perseo o pubblicamente o in segreto.

Fra tutti i piccioli stati della Gregia nessuno dava tant'ombra alla repubblica romana, quanto la lega achea, che s'era fino allora fatta rispettare pel numero e pel valore delle sue truppe, per l'abilità de' suoi comandanti, e specialmente per l'unione che regnava fra le città ond' era composta. I Romani gelosi da lungo tempo di una potenza che poteva opporsi ai loro ambiziosi disegni, specialmente se si fosse unita al re di Macedonia, o a quello di Siria, avevano procurato in varie occasioni d'indebolirla suscitandovi differenze e dissensioni : ma nella congiura, di cui ora parliamo, cominciarono ad operare con aporta violenza, e a calpestare i diritti e la libertà della repubblica achea (Liv. l. 45. n.

31. Pausan. in Achaic. p. 416.).

Dopo la disfatta di Perseo, Callicrate, per compiere di rovinare presso i Romani, cui era venduto, i partigiam della libertà ch' ei riguardava come sudi nimici, accusò nominatamente presso i dieci commessari tutti coloro ch' ei sospettava avessero avuto qualche legame con Perseo. Credettero di non dover contentarsi di scrivere agli Achei, come avevano fatto agli altri popoli, per ordinar loro d'inviare a Roma que' cittadini ch' erano accusati di aver favorito Perseo, ma deputarono due di loro per andare in persona a dichiarare quest'ordine alla lega. Due ragioni gl'indussero a comportarsi in tal modo. La prima era il timore che gli Achei, i quali erano gelosissimi della loro libertà, e pieni di coraggio, non ricusassero di ubbidire alle lettere, che ad essi si scrivessero, e che Callicrate e gli altri delatori non corressero rischio della vita nell' assembleà: la seconda è, che nelle carte di l'erseo non si era trovata alcuna pruova convincente contra gli Achei accusati; e volevasi nullostante rovinarli.

I due commessari mandati in Acaja erano C. Claudio e Cn. Domizio Enobarbo. Uno
di essi venduto all'ingiusizia più che l'altro
(Pausania che ci ha conservato questo racconto, non lo nomina) si lamento nell'assemblea che parecchi dei più potenti della lega
avevano sostenuto Perseo contra i Romani, e
chiese che fossero condannati a morte, dopo
di che gli nominerebbe. Tale proposizione

eagiono un generale commovimento nell'assemblea. Gridarono da tutte parti ch'era cosa inaudita, che si condannasse alcuno prima che fosse accusato; e s'importunò il commessario a nominare i colpevoli. Costretto quindi a spiegarsi, rispose, a suggestione di Callicrate, che tutti quelli, che erano stati in carica, ed avevano comandato l'armate, erano rei di questo delitto. Allora Zenone, ch'era molto considerato fra gli Achei, si rizzò, e disse: " Io sono uno di coloro che sono stati pretori, ed "ho condotto le armate. Protesto che non " ho mai fatto cosa contraria agl' interessi dei "Romani, e mi offre a proyarlo o qui nell'as-" semblea degli Achei, o in Roma davanti al " senato". Il Romano piglio questa ultima parola come favorevole a' suoi disegni, ed ordinò che tutti quelli che gli erano stati denunciati in particolare da Callicrate, e li nomino, fossero mandati a Roma per giustificarsi.

Ció sparse la desolazione in tutta l'assemblea. Non si era veduto mai altrettanto nemmeno sotto Filippo, nè sotto Alessandro suo figlio. Quantunque fossero potentissimi, non cadde loro mai in pensiero di far andare in Macedonia quelli che erano ad essi contrari. Eranvi nella Grecia alcuni tribunali regolari, dove si decidevano egli affari dei Greci, secondo tutte le formalità prescritte dalle leggi e que principi lasciavano il giudizio di tali affari al consiglio degli Anfitioni loro giudici naturali. I Rumani non si portaron così. Con una condotta che può chiamarsi tirannica, fecero arrestare e condurre a Roma più di mille

se fatto gittar tutta l'acqua. Il celebre storico Polibio era del numero degli accusati. Giunti che furono a Roma, il senato senza udirli, senza esaminarne la causa, senza osservare alcuna formalità di giudizio, supponendo senza vetun fondamento 'econtra la notorietà pubblica, che fossero stati uditi e condannati nell' assemblea degli Achei, li relegò nell' Etruria deve soggiornarono dispersi in varie città. Polibio fu trattato, con meno rigore. I due figli, di Paolo Emilio, Fabio e Scipione, gli ottennero la permissione di restarsene a Roma. Questo servizio che rendevaño a Polibio, fu non poco, vantaggioso a loro medesimi, come osservero frappoco: ma credo di non dover intercompere il racconto di ciò che riguarda l'infelice stato di questi

Gli Achei sorpresi ed afflitti fuor di modo per la sorte del loro compăriotti amadarono deputați a floma per chiedere al senato, che si compiacesse di conoscere della: loro causa. Fu loro risposto, ch' eradinita, e ch' essi medesimi l'avevano giudicata. A tale risposta gli Achei inviarono di hel mnovo i medesimi deputați a Roma (Eurea n' era il capo), per protestare ancora dinanzi ai senatori che gli accusati non-erano mai stati udiți nel paése, e

esuli.

che il loro affare non vi era mai stato giudicato. Eurea pertanto entra in senato cogli altri deputati, che lo accompagnavaño. Espone gli ordini che aveva ricevuti, e prega che si prenda finalmente cognizione, dell'affare, e che non si lascino perire gli accusati senza aver pronunciato intorno al delitto che veniva loro imputato: eli era da, desiderarsi, che il senato ne facesse da se stesso l'esame, e rendesse noti i rei ma che, se le sue gravi occupazioni non gli lasciavano l'agio di farlo, non avea che a rimettere l'affare agli. Achei, i quali ne farebbero giustizia in modo sele, che darebbero a divedere qual odio parlassero ai malvagi (Polyb. Legat. 105.):

Non vi potez essere più giusta dimanda: quindi il senato fu non-poco imbarazzato, non sapendo come rispondere. Da un lato credeva di non doverne giudicare, poiche l'accusa cra insussistente: dall'altro congedare gli esuli senza darne sentenza, era-un condannare lasua prima condotta, e perdere inoltre irreparabilmente gli amici-che avea nell'Acaja. Il senato, per-togliere ai Greci ogni-speranza di racquistare i loro sbanditi, e renderli quindi più dipendenti e più sommessi a suoi ordini, scrisse mell'Acaja a Callierate, e negli altri stati ai partigiani dei Romani, che sembravagli non fosse interesse ne di loro, ne dei popoli medesimi che gli esuli tornassero nella loro patria. Questa risposta costernò ed afflisse non solo i banditi, ma estandio tutti i popoli della Grecia, i quali si persuasero che non vi

fosse più speranza pegli achei accusati, e che

il loro esilio fosse perpetuo.

Nulladimeno la repubblica Achea dopo qualche intervallo mando nuovi deputati a chiederè il ritorno degli esuli, e seguatamente di
Polibio è di Strazio: imperocche la maggior
parte degli altri, e in particolare i principali
erano morti durante il loro esilio. I deputati
dovevano chiedere- questa grazia da sipplichevoli, per timore che, insistendo sopra l'innocenza degli esiliati, non sembrasse che rinfacciassero al senato la sua ingiustizia. Non
isfuggi loro nell'aringa parola che non fosse
pesata. Ma nulladimeno il senato inflessibile
dichiarò che si atteneva a ciò ch'era stato disposto, Si riconosce- forse in tale condottà l'antico senato di Roma? (Palyb. Leglat. 12.)

Gli Achei, senza disanimarsi, ordinarono in varj tempi molte deputazioni, le quali sempre sortirono lo stesso effetto. Avevano ragione d'indirizzarsi con tanta perseveranza al senato in favore dei loro compatriotti. Quando anche le reiterate loro istanze non fossero ruscito che a far vie maggiormente apparire l'ingiustizia dei Romani, non potrebbonsi riginardare come inutili. Ma non pochi senatori n'erano stati commossi, ed avevano sostenuto col loro voto si giusta domanda (Polyb. Legat.

129. 150.).

Gli Achei avendone avuto sentore, credettero di dovere approfittarsi di si favorevole disposizione degli animi, e ordinarono un'ultima deputazione. Già da diciassett'anni gli Achei . erano banditi, e n'eran morti un gran numero. Vi furono grandi contrasti in senato. volendo gli uni che quegli esuli fossero rimandati alla loro patria e ristabiliti in possesso dei Ioro beni, ed opponendovisi gli altri. Scipione Emiliano aveva; a istanza di Polibio, sollecitato Catone in favore degli sbanditi. Questo grave senatore rizzandosi per parlare alla sua volta: " Veggendoci, disse, disputare un in-", tero giorno per sapere, se alcuni poveri vec-, chi di Grecia saranno piuttosto sotterrati ", da' nostri beochini o da quelli del loro paese, non si direbbe che non abbiamo a far nul-"la, e cerchiamo d'ingannare il tempo?" Questo motto ebbe forse il suo effetto (1), svergognando il senato della sua lunga ostinazione; fors' anche la politica prevalse ad ogni considerazione di giustizia nel partito che presero i senatori di lasciarsi finalmente svolgere. Congedarono gli esuli quando erano sul punto di muoyet guerra ai Cartaginesi. Quindi è verisimile che s'inducessero volentieri a dare qualche soddisfazione agli Achei nel tempo che erano per entrare in lotta con nimicisi potenti, com' erano i Cartaginesi.-

Polibio avrebbe inoltre desiderato che fossero ristabiliti negli onori e nelle dignità, che avevano innanzi al loro, esilio: ma prima di presentare la sua supplica al senato, credette opportuno di aentire l'opinion di Catone, il

<sup>(1)</sup> Ridiculum acri Fortius ac melius magnas plerumque secat res. Horal

74
quale sorridendo gli disse: "Tu o Polibio,
"non imiti la saggezza di Ulisse. Vuoi rien"trare nell' antro del Ciclope per alcune spre"gevoli masserizie che vi hai lasciato.". Gli
esuli ritornarono dunque nella patria; ma di
mille ch'erano a principio non ne rimanevano
che intorno a trecento. Polibie nen si servi di.
tal permissione, o se ne fece uso, noh tardo a
raggiugnere Scipione, poichè tre anni dopo erà

con lui all' assedio di Cartagine. Scipione, non avendo ancora più di diciotto anni, aveva stretto amicizia con Polibio appena ritornato: di Macedonia. Eravi già fraloro qualche principio di conoscenza. Ma quest' amicizia, che divenne tanto utile al giovane romano, e che a lui non fece men onore presso la posterità che tutte le sue vittorie Scipione la formo certamente all'occasione dell'importante servigio prestato a Polibio, come abbiamo detto di sopra, dai figli di Paolo Emilio. Sembra che l'olibio coabitasse e mangiasse toi due fratelli. Un giorno che Scipione si trovo solo con lui, gli aperse il suo cuore con piena effusione, e si lamento, ma in maniera dolce e affettuosa che Polibio nei discorsi che tenevansi a tavola, indirizzava sempre la parola a stro fratello Fabio. ,, Io cono-" sco bene, gli diss'egli, che questa indifferen-" za per me deriva dal pensiero che hai. come " tutti i nostri cittadini, ch'io sia un giovane " disapplicato, e che non abbia nulla del gu-, sto che regna al giorno d'oggi in Rôma, per-" che non si vede che io mi affezioni agli eser-" cizi del foro e che coltivi l'eloquenza. Ma

, come posso io farlo? Mi si dice continuamente, che dalla casa degli Scipioni non si , aspetta un oratore, ma un condottiere di ;, armata. Io ti confesso, perdonami la liberta onde ti parlo, che la tua indifferenza per , me mi pimge e mi addolora, all'estreno (Polyb. ap. Vales. p. 149. 150.) ".

Polibio, attonito a tale inaspettato discorso, lo consolò il ineglio che pote, e assicurollo ,, che se rivolgeva per lo più il suo dire al fratello, ciò non era mancanza di stima o di affetto per lui, ma soltanto perche Fabio era il primogenito, e d'altronde sapendo che i due fratelli pensavano alla stessa maniera; e passava strettissima corrispondenza fra loro: aveva creduto che il parlare all'uno fosse parlare all'altro". " Tuttavia, sopràggiunse, mi ", offro di tutto cuore al tuo servigio, e puoi , disporre assolutamente di me. Rispetto alle " scienze, del cui studio ora ti occupi, ritro-" vevai più che bastevole soccorso in quei " molti letterati che vengono ogni giorno da "Grecia a Roma: ma pel mestiere della guer-", ra, ch' è propriamente la tua professione, ed "insieme la tua passione, io potro esserti di " qualche vantaggio-".

Allora Scipione prenderdogli le mani e strignendole fra le sue: "Oh, disse, fjuando, y vedrò quel fortunatissimo giorno, in cui libé, ro da ogni altra cura, e meto vivendo ti com, piacerai di applicarti, a formarmi lo spirito, e il cuore? Allora soltanto mi reputero ve, ramente degno de' miej antenati. "Da quell'istante l'olibio, incantato e commosso in

vedendo in un giovane sentimenti si nobili, si attacco particolarmente a lui. Scipione dal suo canto non poteva abbandonarlo: il suo gran piacero era di conversare con lui i lo rispettava qual padre, e Polibio la amava qual figlio. Vedremo nel progresso quanto Scipione siasi approfitato dei discorsi e de consigli di si prezioso amico: tesoro inestimabile pe nobili giovani quando sono si fortunati che possano acquistarlo, e si giudiziosi che me coirioscano tutto il valore.

Prusia, re di Bitinia, essendosi recato a Roma per fare al senato e al popolo romano complimenti di congratulazione pel felice esito della guerra contro Perseo, vi disonoro la maestà reale colle sue vili adulazioni che arrivarono all' empietà. Era già avvezzo da gran tempo a questo stile: e quando gli erano stati inviati ambasciatori romani, egli si era presentato a loro colla testa rasa, con berretta vesti e calzari da liberto romano: poi salutando i deputati: Voi vedete, aveva detto loro, uno dei vostri liberti, pronto a fare quanto vi piacerà, e a conformarsi interamente a checche si pratica presso di voi. Egli non ismenti punto gli abbietti suoi sentimenti quando ando egli stesso a Roma. Nell'entrare in senato si fermo presse alla porta, colle braccia penzoloni, dirimpetto ai senatori, che non si rizzarono dai loro sedili ; si gitto boccone, bació la soglia, e poi indirizzandosi all' assemblea, grido: io vi salute, Dei salvatori. Il resto del suo discorso corris pose a tale preludio. Polibio dice che si

vergognerebbe di riportarlo. Prusia fini chiedendo: ", che il popolo romano rinnovasse con fui l' alleanza, è gli concedesse un certo territorio conquistato sopra Antioco, di cui i Galli si erano impadroniti, senza che alcuno l' avesse dato loro. Firalmente al senato racçomando suo figlio Nicomede". Ottenne ogni cosa: ma furono eletti alcuni commessari per esaminare lo stato del territorio, ed assicurarsi se fosse appartenuto ad Antioco, nel qual caso il popolo romano lo dava velentieri a Prusia.

Tito Livio, nel racconto che fa di questa udienza, omette i vilissimi tratti di Prusia, udienza, omette i vilissimi tratti di Prusia, del quali dice che gli storici romani non facevano parola. Si contenta d'indicare verso il fine una parte di quanto ne avea detto Polibio. Egli aveva qualche ragione. Imperocche que tratti, se sono veri, disonoraron del pari il senato che li tollerava, e il principe che li

faceva.

Qui termina ciò che ci resta di Tito Livio. La sua storia romane compresa in cento quarantadue libri, si stendeva dalla fondazione di Roma fino alla rrorte ed alla sepoltura di Druso, che cade nell' anno. di Roma 745., ed abbracciava per conseguenza lo stesso numero di anni. Di questi cento quarantadue libri ne pervennero sino a noi, siccome ho già altrove osservato, soli trentacinque, di cui alcuni eziandio non sono interi. Questa non è nemmeno la quarta parte del. l' opera. Qual perdita per la repubblica letteraria! La mia storia in seguito se ne risentirà

non poco. Non devo meravigliarmi, ch' essa finora non sia del tutto spiacciuta al pubblico. Le bellezze di Tito Livio, che formarono l'ammirazione di Roma nel tempo in cui il buon gusto era stato portato all'apice della perfezione, e che thipoi fuvono generalmente ammirate in tutti i secoli successivi : queste metesime bellezze, sebbene molto indebolite in una lingua straniera, dovevano dar piacere principalmente nel nostro secolo, il quale ha avuto è tuttora conserva tanti rapporti con quello di Augusto. Plutarco, che sara ora la mia guida principale: mi consolera un poco della perdita che fo di Tito Livio.

Nel progresso farò grand uso dei Supplementi di Freinshemio. Malgrado però i soccorsi che possono somministrarmi gli antichi e i modemi, si troveranno di quando in quando alcum anni sterili, e che porgeranno poca materia; si troveranno alcuni fatti, di eui non si potrà assegnare la data precisa. Quindi non potrò ordinar sempre la mia stòria per anni con quella, esattezza, che ho usato nei libri precedenti. Farò non perfanto in maniera che siuggirò la confusione : e senza determinar sempre, poche la cosa non è possibile. I anno nel quale è accaduto ogni fatto, unirò insieme quelli che avranno qualche connessione fra lorò.

Diverse ambascerie a Roma. Il senato distorna l'ingresso di Eumene in Roma. Prusia aecusa pe' suoi ambasciatori Eumene dinanzi al senato. Attalo ed Ateneo giustificano il loro fratello Eumene. Condotta imprudente di Sulpicio in Asia contro di Eumene. Alleanza rinnovata con Ariarate Filopatore. Censura di Paolo Emilio e di Marcio Filippo. Oriuolo solare. Tumulti in Siria dopo la merte di Antioco Epifane. Demetrio chiede inutilmente al senuto la permissione di ritornare in Siria. Uccisione di Ottavio. Demetrio fugge da Roma, arriva in Siria, ed è da tutti riconosciuto per re. Malattia, morte, funerali, ed elogio di Pao-. lo Emilio. Amore e stima della povertà in Tuberone, e nella sua moglie figlia di Paolo Emilio. Generoso e nobile uso che Scipione Emiliano, figlio di Paolo Emilio, fa delle ricchezze in più occasioni. Tuberone paragonato con Scipione Emiliano. Nastca ottiene d'al popolo la demolizione di un teatro già ben avanzato. Affari di Roma. Decreto per iscacciure da Roma i filosofi e-i retori. Ambasceria di Carneade a Roma. Due consoli dimettono la carica per l'omissione di una formalità religiosa nella loro elezione: Tribuno del popolo punito per aver mancato di rispetto al gran pontefice. Guerre contra i Dalmati, e alcuni popoli della Liguria. I Dalmati sono ginti da Figoloe Nasica. I Marsigliesi sono vendicati

dai Romani degli Ozibj, e dei Deceati. Affari di Macedonia. Andrisco. che spaeciavasi figlio di Perseo, s' impadronisce della Macedonia. Finalmente è vinto, preso e mandato a Roma. Insorgono in Macedonia due nuovi impostori, e sono vinti.

An. di R. 586. av. G. C. 166. M. CLAU-DIO. C. SULPICIO.

Abbiamo già osservato, che dopo la sconfitta di Perseo arrivavano ogni giorno a Roma nuove ambascene o per giustificarsi e scusarsi dell' intinazione che avevano mostrata per quel principe, o finalmente per fare alcume do-

glianze dinanzi al senato.

. Appena Prusia era partito, che si seppe che Eumene era per arrivare in Italia. Questa nuova gettò il senato in un grande imbarazzo. Questo principe nella guerra contra Perseo si era portato in modo, che non potevasi riguardarlo ne come amico, ne come nimico. Si avevano contro di lui grandi sospetti, ma nessuna pruova certa. Ammetterlo all'udienza era un dichiararlo innocente : condannarlo come reo, era mettersi nella necessità di fargli la guerra; e altamente dichiarare, che avevano mancato di prudenza ricolmando di beni e di onori un principe, di cui poco aveano conosciuto il carattere. Per isfuggire tali inconvenienti il senato con un editto proibiva a tutti i re di recarsi a Roma : e fece dar notizia di questo editto al re di Pergamo, il quale non durò

fatica a comprendere il senso, e quindi torno

ai suoi stati (Polyb. Legat. 97.).

Questo affronto ispirò coraggio a' suoi nimici, e raffreddo l'affetto de' suoi alleati. Prusia mandò contro di lui un ambasciatore a Roma a lamentarsi delle scorrerie, che faceva nella Bitinia. Aggiungeva ch' ei se la intendeva segretamente con Antioco, che maltrattava tutti quelli che sembravano favorevoli ai Romani, e particolarmente vessava i Gallo-Greci suoi vicini, nen osservando in riguardo a loro gli editti del senato. Anche questi mandato aveano deputati a Roma a portarvi le loro doglianze, che reiterarono in seguito più volte, non meno che Prusia. Il senato non si dichiaro ancora. Contentossi di soccorrere e sostenere segretamente i Gallo-Greci per quanto pote senza far manifesta inginstizia ad Eumene (Polyb. Legat. 104.).

Il re di Pergamo, cui era proibito di entrare in Roma, vi mando Attalo, ed Ateneo suoi fratelli a rispondere alle accuse, ond' era caricato. Parve che l'apologia, che fecero, confutasse solidamente tutt'i lamenti ch'erano stati fatti contra il re : ed il senato ne restò tanto pago, che li rimandò in Asia ricolmi di onori, e di presenti. Ma non cancellarono tuttavia intieramente la mala prevenzione che avevasi contro il loro fratello, nè poterono persuadere che non vi fosse qualche intelligenza e cospirazione fra lui e il re di Siria. E quantunque Ti. Gracco, mandato poc'anzi in Asia per riconoscere le disposizioni dei re, e dei popoli verso Roma, avesse renduto un Stor. Rom. T. XIV.

conto favorevole della condotta di entrambi que' principi, che gli avevano date tante testimonianze di cortesia e di rispetto, il senato nulladimeno di bel nuovo mando Sulpicio Gallo e Manio Sergio, con ordine di esaminare intimamente le azioni di Eumene e di Anfioco.

Sulpicio si contenne in modo imprudentissimo. Egli era uno spirito vano, che amava il romore, e che cercava di comparire insultando Eumene. Arrivato in Asia, con pubblici manifesti sparsi per tutte le città chiamò a Sardi tutti quelli che avessero di che dolersi di quel principe, ed ivi per dieci giorni ascolto tranquillamente tutte le accuse che si drizzarono contro di Eumene: libertà che risvegliò tutti i malcontenti, e aperse il varco a ogni maniera di calunnie (Polyb. in Excerpt.

Vales. 145.).

Intorno allo stesso tempo mori Ariarate re di Cappadocia, di cui Eumene aveva sposato la sorella. Suo figlio Ariarate, soprannomato ·Filopatore, gli succedette. Il padre aveva- progettato, quando suo figlio fosse in età, di cedergli il regno; ma il giovane principe non volle mai acconsentirvi : e ciò appunto gli fece dare il soprannome di Filopatore, cioè amante del padre. Azione assai commendevole in un secolo, nel quale era cosa comune l'innalzarsi al trono col parricidj. Tostoche il giovane Ariarate divenne re, inviò deputati a Roma per chiedere il rinnovamento dell'alleanza, che suo padre aveva avuto co' Romani : il che gli fu conceduto con grandi testimonianze di stima e benevolenza. Il senato era prevenuto in favore di que' principi, pel ragguaglio che Ti. Gracco aveva dato delle loro disposizioni al suo ritorno dall'ambasceria, onde abbiamo parlato (Polyb. Legat. 109.).

Ometto molte querele particolari dei re di Pergamo, di Bitinia, di Cappadocia, non meno che diverse ambascerie dall' una parte e dall'altra a Roma. Ne ho parlato nella Storia

23 3 3 3 4 5 11 81

Antica.

Nél compiere il censo l'anno di Roma 588. i censori Paolo Emilio e Marcio Filippo trovarono trecentrentasette mila quattrocencinquantadue cittadini (Plat. in Poul.).

Si sostitui a Roma un nuovo oriuolo solare al vecchio ch' era stato collocato presso alla ringhiera cent'anni prima (Plin. 1:7, c. 60.).

Mi riserbo a indicare altrove alcune leggi pubblicate intorno a questo tempo contra il lusso della mensa.

I fatti che ora abbiano rapportati riempiono tre anni, 586, 587, 588., e parte del 589. An. di R. 589, av. G. C. 163, Ti. Sem-

PRONIO GRACCO II. M. GIUVENCIO TRALTA.

La morte di Antioco Epifane, accaduta l'anno precedente, cagiono grandi turbolenze in Siria. Antioco Eupatore suo figlio, di soli nove anni, gli era succeduto setto la tutela di Lisia. Ma Demetrio figlio di Seleuco Filopatore, ch'era allora ostaggio in Roma, pretendendo che la corona gli appartenesse, chiese al senato la permissione di ritornarsene in Siria, e lo prego istantemente di assisterlo a salire sul trone di cui era il legittimo erede,

come figlio di Seleuco fratello maggiore di Epifane, e che aveva regnato prima di lui. Per indurre il senato a favorirlo, espose, ch'essendo stato educato in Roma dall' età di dodici anni, (ne-aveva allora ventitre) avrebbe sempre quella città come patria, i senatori come padri, e i loro figli come suoi fratelli. Il senato riguardo agl'interessi della repubblica piucche al diritto di Demetrio, e reputò cosa più vantaggiosa ai Romani, che vi fosse un re pupillo sul trono di Siria, che un principe come Demetrio, il quale potesse col tempo divenir per essi formidabile (1). Si scorge di giorno in giorno nel senato un sensibile scadimento di equità e di buona fede. I senatori con un decreto confermarono Eupatore, e mandarono in Siria Cn. Ottavio, Sp. Lucrezio, e L. Auretio col carattere di ambasciatori, a regolarvi ogni cosa conforme agli articoli del trattato fatto con Antioco il Grande. Essi avevan la mira a indebolire quel regno più che poteva-Do (Polyb. Legat. 107. Just. l. 3h. c. 5. Appian. in Syr.

Arrivati gli ambasciatori, ritrovarono che il re aveva più vascelli ed elefanti di quello che portasse il trattato. Fecero bruciare i vascelli, ed uccidere gli elefanti che oltrepassavano il numero stipulato nel trattato, e in tutto il resto provvidero al maggior vantaggio dei Romani. Questo procedere parve insoffribile, e sollevò il popolo contro di loro. Un certo

<sup>(1)</sup> Senatu, tacito judicio, tutius apud pupillum, quam apud eum (Demetrium) regnum futurum arbitranse, Justin.

Leptino arse di tale sdegno, che trasportato dalla rabbia si gittò sopra Ottavio (1) mentre era al bagno, e l'uccise. Si sospettò che Lisia reggente del regno avesse parte in questo assassinio. S' inviarono ambasciatori a Roma per giustificare il re, e protestare ch' ei n' eta affatto impocente. Il senato li congedò senza risposta, non avendo pruove certe contra Lisia, e credendo dall'altro canto che disdicesse alla dignità del nome romano l'accettare una leggera soddisfazione per un tale oltraggio da un uomo legittimamente sospetto. Col suo silenzio si riserbava l'esame, e la vendetta del delitto.

Demetrio credette che il disgusto dei Romani contro Eupatore fosse per lui una congiuntura da approfittarne, è s'indrizzò per la seconda volta al senato onde ottenere la permissione di ritornare in Siria. Ecce questo passo contra il parere della maggior parte dei suoi amici, i quali lo consigliavano a fuggire senza dir nulla. L'evento gli diede a conoscere che pensavano dirittamente. Siccome sempre sussistevano le stesse ragioni d'interesse, che aveva avuto la prima volta il senato di ritenerlo in Roma, così egli ne ricevette la stessa risposta, ed ebbe il dolore di soffrire un secondo rifuto. Allora approvò il

<sup>(1)</sup> Questi era stata console qualche tempo avanti, ed era il primo della sua famiglia che fosse perpenuto a questi onore. (Sie Philipp. IX. 4. Ottavle Cosare che divenne imperatore, tanto noto sotto il nome di dagusto, era della stessa famiglia di lui; ma di un altro ramo, al quale non era mai stato conferito il consoluto. Sveluci consoluto.

primo consiglio de' suoi amici, e Polibio lo storico, ch' era in quel tempo a Roma, fu uno di quelli eibe maggiormente lo sollecitarono ad eseguirlo in segreto; ma con prontezza. Egli lo credette, e dopo aver preso tutte le preçausioni, usci di Roma col pretesto di andare a caccia, si portò ad Ostia, ed imbarcossi con picciol corteggio in un vascello-cartaginese, che andava a Tiro (1). Altro non pote fare il senato, che deputare dopo alcuni giorni Ti. Gracco, L. Lentulo, e Servilio Glaucia in Sitia per osservare qual effetto vi producesse il ritorno di Demetrio.

Démetrio, smontato a terra in Tripoli di Siria, fece sparger voce ch' era stato mandato a prender possesso de' suoi stati dal senato, i quale era risoluto di sostenervelo. Si risguardo tosto Eupatore rovinato per sempre, e tutti lo abbandonarono onde prendere il partito di Demetrio. Eupatore e Lisia arrestati dai loro soldati furono consegnati al mimico, che li fece morire. In tal guisa Demetrio si trovo stabilito sul trono senza opposizione e con una rapidità prodigiosa.

Non parlero quind' innanzi degli affari di Oriente e di Egitto, se non quando mi si presentera qualche tratto strettamente connesso colla storia romana. Pel resto mi si permettera di rimandare il lettore alla Storia Antica.

An. di R. 591. av. G. C. 161, M. VALERIO MESSALA. C. PABIO STRABONE.

<sup>(1)</sup> Questo vascello andava a portare a Tico, secondo il costume, le primizie delle frutta e delle rendite di Cartagine.

An. di R. 592. av. G. C. 160, L. ANICIO

Gullo. M. Cornelio Cetego.

Ho fatto un cenno poc' anzi della censura di Paolo Emilio, nella quale egli si acquisto, come in tutti gli altri posti che aveva occupati, grande riputazione. All'uscire dalla carica fu assalito da una malattia, che pericolosissima fu creduta da principio, ma che poi sembrava dovesse tirare in lungo. Avendolo r medici consigliato a cambiar aria, s' imbarcò per Velia, ove dimorò a lungo presso al. mare in una casa assar solitaria e ritirata. I Romani si lamentarono tosto dell'assenza di lui, e diedero a divedere in più occasioni l'impazienza che avevano di rivederlo. Non pote resistere a sentimenti così lusinghieri, e ritorno a Roma. Ma si godette per poco della felicità di possederlo; e mori compianto da tutti i cittadini.

I funerali di questo grand'uomo si fecero con pompa veramente degna del merito e carattere di lui. Essa non consisteva nella sontuosa magnificenza che suole per lo più accompagnare tali ceremonie, ma nel sincero affetto, nel vero cordoglo, nella viva riconoscenza, che dimostravano non solo i cittadini, ma i nimici medesimi. Gli ambasciatori di Macedonia ch'erano allora in Roma, chiesero in grazia, che fosse loro permesso di portare sugli omeri il vataletto di Paolo Emilio. Sopra di che Valerio Massimo fa una bella riflessione. "Questa dimostrazione di stima sembrerà ancora più straordinaria, se si consideri che la parte esterna del cataletto era

ornata di quadri rappresentanti i trionfi che quegli, di cui onoravano la memoria, aveva riportati sopra la Macedonia. Infatti quale venerazione e qual rispetto non dimostrarono per Paolo Emilio uomini che per l'amore di lui non ebbero ribrezzo di portare in persona per mezzo a tutto un popolo le testimonianze delle sconfitte della loro nazione? Questo spettacolo fece, che i suoi funerali non tanto sembrarono una pompa funebre, quanto un secondo trionfo (1)".

Ma ciò che forma il migliore elogio di Paolo Emilio, e ciò che è appena degno di fede si è la tenuità de'beni che lasciò morendo. La somma, che fece portare nel pubblico-erario nel giorno del suotrionfo della Macedonia, oltrepa ssava ventisel milioni (Offic. l. 2. n. 76.); e doveva in fatti essere melto considerabile, poiche bastò per fare abolire i tributi che paga vano i cittadini romani. Reputandosì troppo fortunato per aver potuto arricchire la repubblica, non fec' egli entrare in sua casa la menoma parte di quelle immense spoglie, ma contentossi di lasciarvi una memoria del suo nome, ed una gloria immortale (2). Perchè

<sup>(1)</sup> Quantum enim Paulo tribuerant, propter quem gentis suae clasitum indicia per ora sulgi ferre non exhortuerunt! Quod spectaeulum funeri speciem alterius triumphi adjecit.

<sup>(2)</sup> At hic nihil domum suam praeter memoriam nominis sempiternam detulit. Cic.

Penales suos nulla ex parte locupletiores fecit: praectare secum actum existimans, quod ex illa victoria alii pecaniam, ipse gloriam occupasses. Val. Max. 1, 4, 2, 5.

la eredità potesse pagare la dote di sua figlia che montava a settantacinquemila lire, fu giuoco forza vendere una parte degli schiavi; delle masserizie, e alcuni poderi, dopo di che non sopravanzarono che centottantasettemila cinquecento lire (Polyb. et Diod. ap. Vales.).

Che Paolo Emilio uscito da una delle più nobili e più antiche case di Roma, illustrata dalle più cospicue cariche e dai più grandi impieghi, non abbia ereditato da' suoi maggiori che una facoltà così mediocre, ciò reca onore a quella lunga serie di antenati: ma che in mezzo a tante occasioni di arricchire per vie legittime, e in un secolo, in cui le antiche massime erano pressoche generalmente spregiate, si sia sempre contenuto entro i limiti di un tenue patrimonio, si è questa una gloria tutta propria di lui. Forz' è ch' ei fosse fornito di una grand'anima, e di un coraggio straordinario per non lasciarsi trasportar dal torrente, e rendersi superiore agli esempi ed ai discorsi.

L'antico gusto di stima e di amore per la semplicità ed eziandio per la povertà si conservava ancora in alcune famiglie pe' buóni esempi dimestici, e per l'estrema cura che avevasi di non contraire parentela con persone che avessero massime opposte. A tale oggetto Paolo Emilio scelse per genero Elio Tuberone; grand' uomo dabbene, dice Plutaco (1), e che sostenne la povertà più nobilmente e più

<sup>(1).</sup> Ανής άριςος, και μεγαλοπέςπές ατα - Ρ'οιμαίων πενία χενσάμενος.

generosamente che qualunque altro Romano. Sedici prossimi parenti, tutti del nome della famiglia Elia, altro non avevano che una casuccia in città ed un' altra in campagna, dove viveano tutti insieme colle mogli e con gran, numero di figliuoletti. Ho fatto di sopra menzione del medesimo Tuberone a motivo della coppa d'argento, onde il suocero Paolo Emilio gli fece dono, il quale fu il primo pezzo di vasellame di argento che entrasse nella casa degli. Elj. Fu il solo che mai possedesse colui, al quale era stato donato in ricompensa della sua virtu. Divenuto console (1) mangiava in un piatto d'argilla ; e offerendogli dell' argenteria alcuni ambasciatori etoli, testimoni di si mirabile semplicità, egli rinovo l' esempio del disinteresse di Man. Curio, e ricuso il loro presente.

La sposa di questo illustre amante della porterità non degenerava dalla nobilità de' snoi sentimenti. Plutarcorapporta, che Emilia figlia di un padre due volte console, e due volte trionfatore, non arrossiva della povertà di suo marito, ma ammirava in lui la virtu che lo faceva acconsentire a restar povero; cioè il motivo che ritenevalo nella sua povertà, vietandelli i mezzi, di arricchirsi, che sono per lo

<sup>41)</sup> Plinio a Valerjo Massimo, che narrano questo finto, non-accenano la data del consolato di vi commendevole personaggio. Nel catalogo de consoli, dopo la econitrà di Perseo, to non trovo altro Elio, che Q. Elio Peto, il quale succedente immediatamente a Paulo Emilio, Niente mi impediace di credere che questi sia il Tuberonhe di cui si tratta. Egli poteva avera più sopranomi.

. più poco anesti e misti coll' ingiustizia. Imperocche le vie legittime di ammassar ricchezze erano rarissime per un nobile romano, cui quelle del negozio e delle manifatture erano chiuse, e che non poteva aspettare in premio de' servigi che prestava allo stato, ne gratificazione; ne pensione, ne alcuno di quei benefizi che sogliono al giorno d'oggi ricevere i ministri dalla liberalità de' re. Non poteva egli arricchire se non sè mettendo a ruba le provincie, come già facevano da qualche tempo la maggior parte dei magistrati e dei capitani. La grandezza d'animo, la generosità, i sentimenti di onore, l'alta preminenza data alla virtù sopra le ricchezze; quella matrona ammirava nel marito, e a gran ragione. Superiore di gran lunga alla comune e ordinaria maniera di pensare, ravvisava a traverso i veli della povertà e della semplicità la virtu che n'era la cagione, e reputavasi obbligata di rispettarlo vie maggiormente per ciò appunto che lo avrebbe forse renduto spregevole presso alcune altre. Saupaluna The deethe di ής πένης ήν. Ella aveva appreso queste gran. di massime nella casa di Paolo Emilio: e siamo per vedere che per le stesse massime Scipione Emiliano suo fratello fece l' uso più nobile delle ricchezze che possa immaginarsi.

V'ha più d'un luogo dove la grandezza d'animo può comparire e risplendere, ed essa non'tinchiude. le sue operazioni dentro i limiti del campo e delle armate. Prima di produrre il nostro Scipione su questo teatro, lio creduto cosa opportuna mostrarlo nell'interno

della sua famiglia e in mezzo a' suoi dimestici, principalmente rapporto all'uso delle ricchezze.

Ho già osservato che Scipione, in età appena di anni diciotto, s'era interamente abbandonato a Polibio, e che riguardava come la maggior-fortuna della sua vita il poter essere ammaestrato e diretto dai consigli di un tale amico, di cui preferiva la conversazione a tutti i vani divertimenti che sono per lo più tanto attraenti pei giovani. Quanto non promette per l'avvenire una tale disposizione!

Polibio, cominció dall' ispirargli un' estrema avversione per quei non men pericolosi che infami piaceri, cui si abbandonava la gioventù romana, già pressochè generalmente sregolata e. corrotta dal lusso e dalla dissolutezza, che le ricchezze e le nuove conquiste aveano introdotto in Roma. Scipione nei cinque primi anni che fu in quella eccellente scitola seppe bene approfittarsi delle lezioni che vi riceveva. Quindi, avendo avutò il coraggio di rendersi superiore ai cattivi esempi dei giovavi, fu riguardato sin d'allora da tutta la città come modello di moderazione e, saggezza.

Sempre guidato da' saggi consigli di Polibicaccoppio all' innocensa dei costumi la generosità, il nobile disinteresse, il bell'uso delle ricchezze, virtù tanto necessarie alle persone di nascita distinta, e che Scipione portò al supremo grado, come si può rilevare da alcuni fatti che ne rapporta Polibio, e che sono de-

gnissimi di ammirazione.

Emilia (1) moglie del primo Scipione

l' Africano, e madre di quello che aveva adottato lo Scipione, onde ora parla l'olibio, avea lasciato morendo al nipote una ricca eredità. Questa matrona oltre i diamanti, le gemme e tutti gli altri fregi, che formano l'abbigliamento delle persone del suo sesso e del suo grado, aveva una gran quantità di vasi d'oro e d'argento destinati a'sagrifizi, un treno magnifico, cocchi, equipaggi, e. un numero considerabile di schiavi dell'uno e dell' altro sesso : ogni cosa proporzionata all'opulenza della casa in cui era entrata. Morta che fu. Scipione diede tutto quel ricco apparato a sua madre Papiria, la quale essendo stata molti anni prima ripudiata da Paolo Emilio, e non avendo con che sostenere lo splendore. della sua nascita; menava una vita oscura; e non compariva più ne alle assemblee, ne alle pubbliche ceremonie. Quando la si vide ricomparirvi con tanta pompa, così magnifica liberalità recò grande onore a Scipione, principalmente fra le matrone, le quali non tacque ro, e in una città in cui, dice Polibio, niuno si spogliava volentieri della sua robba. . . .

Non si fece meno ammirare in un'altra occasione. Egli per l'eredità che gli era toccata alla morte dell'avola, era obbligato a pagare in tre termini diversi alle due figlie di Scipione suo avo adottivo la metà della loro dote : venticinque talenti per cadauna (venticinque mila scudi). Allo scadere del primo termine, Scipione consegno al banchiere l'intera sommà. Tiberio Gracco e Scipione Nasica, i quali avevano sposato queste due sorelle,

credendo che Scipione avesse preso abbaglio, lo visitarono, e gli rappresentarono, che le leggi, che forse gli erano ignote, gli concedevano lo spazio di tre anni per fornire quella somma in tre diverse rate. Il giovine Scipione rispose che non ignorava la disposizione delle leggi: che potevasi seguirne il rigore cogli stranieri, ma che coi congiunti e cogli amici conveniva trattare con più semplicità e nobiltà; e li pregò di gradire che fosse loro pagata l'intera somma: Se ne partirono ammirando la generosità del loro parente, e rinfacciando a se medesimi ·la bassezza, dei loro sentimenti rapporto all' interesse, quantunque fossero i principali della città e i più reputati. Questa liberalità sembrava loro tanto più mirabile, dice Polibio, poiche a Roma, anziche voler pagare cinquanta mila scudi tre anni prima della scadenza del termine, alcuno non avrebbe voluto pagarne mille prima del giorno prefisso.

Per lo stesso spirito due anni dopo, essendo morto suo padre Paolo Emilio, egli rinunzio al fratello Fabio, ch' era meno ricco di se, quanto gli apparteneva dell' eredità del loro padre, la quale oltrepassava sessanta talenti (sessantamila scudi), onde correggere in tal guisa-la disuguaglianza di beni che vi era tra

i due fratelli.

Volendo lo stesso fratello dare uno spettacolo di gladiatori dopo la morte del padre, per onorarne la memoria secondo il costume, ne potendone facilmente sostenere la disorbitante spesa, Scipione diede quindici talenti (quindicimila scudi) per portarne almeno la metà. I magnifici doni che Scipione aveva fatti di madre, tornavano a lui di pien diritto dopo la morte di lei: e le sue sorelle secondo l'uso di que tempi non potevano avérvi alcuna pretensione. Ma avrebbe creduto di svergognarsi e di ritrattare i suoi doni, se-gli avesse ripigliati. Quindi lascio alle sorelle quanto aveva dato alla madre, lo che montava u una somma assai considerabile, e si merito nuovi applansi colla nuova prova della sua magnanimità, e del suo tenero amore per la sua famiglia.

Queste diverse liberalità, le quali insieme unite montavano a grandissime somme, traevano, a mio credere, un nuovo pregio dall'età in cui le faceva (essendo egliassai giovane) e ancora più dalle cortesi ed obbliganti maniere con cui sapeva condirle: si potrebbe aggiugnere, e dalla circostariza del tempo, in cui viveva, tempo nel quale l'amore del denaro, eccitato ed acceso dalle folli spese del lusso che andavano di giorno in giorno crescendo, cominciava a divenire una maniera di pensare-pressochè generale; e a riguardarsi a così dir necessaria.

I fatti che ho addotto sono tanto lontani dai nostri costumi, che temer si potrebbe non si prendessero per una eccessiva esagerazione d'uno storico, prevenuto, come non di rado accade, in favore del suo eroe, qualora non si sapesse che il carattere predominante di Polibio, che li narra, era un grande amore della verità, ed un estremo abborrimento dell'adulazione. In quel luogo medesimo, donde ho

tratto questo racconto, ha creduto di dover prendere alcune precausioni perche si credesse quanto egli dice delle azioni virtuose, e delle rare qualità di Scipione: e fa osservare, che dovendo i suoi scritti esser letti dai Romani, ch' erano perfettamente informati di tutto ciò che riguarda questo grand' uomo, egli sarebbe infallibilmente smentito da loro, se ardisse di asserire qualche menzogna: affronto a cui non è verisimile, che un autore il quale ha qualche cura del suo buon nome, vo-

lesse esporsi gratuitamente,

In mezzo al peggioramento dei costumi romani, abbiamo teste veduto due uomini illustri mostrare una straordinaria magnanimità; ma per vie affatto diverse, Tuberone nella tenuità d'una vita semplice e povera, abbracciata per elezione e per genio; Scipione Emiliano in una opulenza, che non si segnala che con beneficj: l'uno pel dispregio generoso delle ricchezze, l'altro pel saggio e nobile uso che n'ha saputo fare. Da qual parte v'ha più merito e gloria? V'ha d'uopo forse di uno spirito più coraggioso e più forte onde resistere al torrente del costume e dell'esempio, che sembra autorizzare qualunque mezzo (1) di accumulare legittimo o no, per non inquietarsi sulle occorrenze d'una famiglia numerosa quanto quella di Tuberone, per disprezzare un certo obbrobrio e disprezzo che l'opinione degli uomini attacca alla povertà; o per

<sup>(1)</sup> Rem facias, rem: Si possis, recle; si non, quocumque modo rem. Hor.

non lasciarsi corrompere ne lo spirito, ne il cuare did segreto veleno delle ricchezze, per conservaroisi puro ed irreprensibile, per non trovaryi altro vantaggio fuorche il potero che danno di giovare altrui, in una parola per far. servire alla liberalità, alla gerievosità, alla vera magnificenza, ed all'esercizio delle più grani. di virtu ciocche per lo più è l'alimento quasi direi naturale del lusso, del fasto, delle folhi spese, d'una ridicola strina di se stesso, e d'un orgoglioso dispregio di chiunque non è ricco, ne opulento, per quanto grande possa d'altronde esserne il merito? Tal questione e un bell argomento per una dissertazione. filosofica, ma troppo ci allontanerebbe dal no stro scopo in una storia.

... Credo di poter qui collocare un fatto, che dimostra, non men che quelli che ho rappor tati, lo spirito di semplicità, di seventa, di saviezza che regnava anticamente in Bonia Scipior a Nasica, figlio di quello ch'era stato giudicato l'uomo più dabbene di Roma, si diede. a conoscere dogno d'un tal padre sin da primi anni della sua vita con una probita ed una innocenza di costumi singulare, e si rendette eziandio commendevole per la profonda cognizione del dirito pubblico e privato, e perl'arte di parlare. Fece uso della sua eloquenza in una importante occasione, in sul aveva a superare molte difficoltà ed in cui il successo fece vedere quanta autorità gli avesse dato sopra gli animi la sua virui. I censori ultimamente usciti di carica (erano M. Valerio Messala, e C. Cassio Longino) fra le

Stor. Rom. T. XIV.

altre opere pubbliche avevane ordinato la costruzione di un featro del requito della città, e la fabbelca n'era gia molto avanzata. Per lo avanti i cittadini sevne stavano vitti in piedi al giuochi, ed alle teatrali rappresentazioni in Homa. Nasrca prevedeva che il comodo di sedervi a suo bell'agio accrescerebbe molto il gja troppo grande ardore del popolo pegli spettacoli, e che la licenziosità delle composizioni teatrali, nel peggioramento de' costumi che di giorno in giorno ereserva, poo tralascienebbe d'infettare tutta la città ed estinguere me giovant egai semi mento di onesta e di pudere, Pieno di zelo pel pubblico bene. rappresento al senato gl'inconvenienti e le conseguenze funeste di quel nuovo stabilimento con tal forza e rivacità, che fu incontinente ordinata ed eseguita la demolizione del Pedificie; ed il senato con un decreto proibi di collocare in avvenire nelle città; o a memo di mille passi di distanza, sedili q scanni per assidersi alla rappresentazione del gluochi, volendo che i cittadmi non vi fossero presepti che in piedi, onde in mezzo esiandio ai placeri e divertimenti loro serbassero sempre un vigore maschile, che caratterizzasse'i costumi ramani (1). Patércolo (2) ha rágione

talis sovenius, et consul (\*) Scipio restitere. Quod

<sup>(1)</sup> Ul scilicet remissioni an morum Juncta standi airilitas, propria comanae gentis nota esset. Val. Max.

<sup>(\*)</sup> Nasica non era più console

di annoverar questa legge tra quelle che più onorarano la gravità e la reverità romana, particolarmente ni un secolo, che aveva già tanto degenerato dagli antichi costumi (Frzinshem. I. 48. n. 27.).

Prima di parlare delle guerre importanti che Roma ha dovuto sosterre contra i Caraginesia e gli 'Achei, e contra Viriato e i Numantini in Ispagna, e per non essere forzato a interromperne il filo col frammischiarvi fatti stranleri, e sovente di poco rilievo, passo primieramente a ricordare alcuni avvenimenti di Roma stessa, che interitano di non essere comessi; quindi accennero due guerre poco importanti contra i Datmati, e contra alcuni pepoli della Liguria: finalmente farò attietpatamente il racconte di vari tumulti nati in Maccedonia, e ili riuniro tutti sotto un medesimo punto di vista.

## AFFARI DI ROMA

Anno. 59 i. Ogni, novità è sospetta. Le arti dei Gregi che acuminizano, principalmente dopo la sconfitta di Perseo, a introdussi in Roma, vi furono a principio mal accolte. Nell'anno 591 il senato con un decreto handi dalla cilta i filosofi e i retori.

Anno 507. Ho parlato altrove della celebre ambasceria degli Atemesi, composta di tre illustri filosofi, di cui Carneade e il più

eno inter clarissima publicae (\*) voluntatis argumenta posuesim. Val. Patere, le v. c. 15.

<sup>(\*) (</sup>nessa parola sembra però esatta, Gracitatis forse

rinomato. Ho detto che la severità di Catone si costerne pel composo della gioventu romanimitorno a que le gran maestri, e per l'ardore con cui se ne raccoglievano i discorsi. Ebbe cura di sollegitare la conclusione della fafare que cui eransi recati a Roma, e di far dare ad essi prontamente la udiena di congedoc., Per timore, diceva egli, che la insstra gioventi corrotta dalle, softigliezze dei Greci, non si allomani dalla semplicità degli antichi costumi.

Il rispetto per la religione conservavasi con somma attenzione in Roma, e uè trovo due bellissimi esempi nei tempi di cui par-

liamo: Anno 589. Gracco, L'anno 589, per la seconda volta presiedette alle assemblee per l'elezione dei consoli dell'anno seguente; che furono P, Cornelio Scipione Nasica, e C. Marcio Figulo, Questi nuovi consoli entrarono in carica, e tirarono a sorte le loro provincie; ed erano gia uno in Corsica, e l'altro nella Gallia, quando uno scrupolo inquieto Gracco sopra una ceremoma che aveva trascurata, e la cui omissione rendeva la loro elezione irregolare. Egli era allora in Sardegna. Scrisse pertanto al collegio degli auguri per informarlo del fatto; e gli auguri ne rendettero conto al senato. Sembrando l'affare di sommo rilievo, si mandarono ordini incontanente per richiama. re i die consoli. Questi, essenda entrambi saggi e moderati, ubbidirono con tutta la sommessione, e ritornati a Roma rmunziacono al consolato, e ne furono eletti i successori: "In

tal guisa, dice Cicerone (de nat. deor. l. 2.), Gracco meglio amo di gonfessare un errore, che poteva occultare, che far cadece sulla repubblica la colpa di una negligenza che sarebbe forse stata punita dagli Dei; ed i consoli non durarono difficoltà a spogliarsi tosto della prima dignità dello stato, pittusto che conservarla un istante contra le regole della religione (1). Non si tolloroche la moderazione di questi die illustri cittadini recasse lorò verun pregiudizio; e si restitui all'uno e all'altro il consolato alcuni anni depo.

Anno 592. Non siamo informati dell'altro fatto, che mi resta a narrare, se non dall'Epitome del lib.47 di Tito Livio, che non ce ne descive alcuna circostanza. Ci fa soltanto sapere che Cn. Trebellio tribuno del popolo, avendo avuto una contesa con M. Emilio Lepido gran pontelice, nella quale si era servito di terimini ingiuriosi; fu condaniato ad una ammenda. Si sa qual fosse l'enorme potrer dei ribuni del popolo, che rendeva finanche la loro persona sacra ed inviolabile. Nulladimeno il rispetto dovuto alla religione prevalse sul'magistrato, formidabile sovente a' consoli stessi, ed all'intero senato.

Guerre contra i Dalmati e contra alcuni popoli biguri.

AFFARL DI MACEDONIA.

Anni 596. 597. I Dalmati che un tempo

<sup>(1) (</sup>Gracchus) peccatum suum quod celari posset conflieri maluit, quam haerere in repubblica religionem: consules summum imperium statim. deponeres quam id tenere punctium temporis centra religionam

avevano, ubbidito a Genzio, essendosi colle scorrerie renduti incomodi ai loro vicini, i Lissi (1); che ne soffrivano gran danno, e ch' erano alleati dei Romani, se ne dolsero col senato. Si fece partire all'istante ambasciatori, i quali furono mal accolti dai Dalmati. Essendosi pertanto dichiarata la guerra, contra que popoli furono spediti due consoli l'uno dietro l'altro. Il primo fu C. Marcio Figulo allora console per la seconda volta, il quale avanzo per modo le cose; che il suo successore Scipione Nasica non ebbe per finire la guerra a far altro che assediare Delminio città capitale del paese, prese questa città, e la smantello. Essa non fu più riedificata, e al giorno d'oggi non è che un misero borgo, che conserva ancora lo stesso nome Delminio sul Drin nella Bosnia. Ciò che merita d'essere più che tutt' altra cosa notato in questa guerra, poco per altro importante, e la modestia del vincitore, il quale ricusò il titolo d'imperatore, che gli davano per acclamazione i soldati, e che duro fatica a accertare il trionfo decretatoglidal senato (Auctor devit-illustr.). Egli si rendeva giustizia, perche le sue imprese non erano gran fatto considerabili. Ma chi mai si rende giustizia in tale occasione?

Nell'anno 598 i Romani passarono per la prima volta le Alpi colle armi alla mano, non per fare la guerra ai Galli, ma contro alcuni popoli Liguri d'origine, quantunque, stabiliti

<sup>(</sup>x) Una delle principali città dei Liss) era Tragurium, oggi Tran nolla Dalmazia.

nelle Gallie. Polibio li chiama Ozibi e Deceatic ed abitavano oltre il Varo, lungo le costedel mare, nelle vicinanze della città di Nizza. di Antibo, e (1) di Frejo. Questi barbari attaccavano. Nizaa ed Antibo, colonia del Marsigliesr, e si rendevano formidabili anche a Marsiglia. Un ambasceria mandata dal senato di Roma per le doghanze dei Marsigliesi non fu accolta dar Liguri meglio che quella dei Dahmati, onde abbiamo poc anzi parlato. Quindi fu' mestieri che il console Q. Opimo marciasse contro di essi con un' armata, onde ridutli a ragione. L'impresa non era difficile alla petenza romana. Opimio assedio la città in cui era stato fatto l'insulto agli ambascia. tori, la prese a viva forza, ridusse gli abitanti in ischiavitu, e mando meatemati a Roma i principali autori dell'insulto, onde vi portassero la pena del loro delitto. I Liguri furono battuti più volte e tagliati'a pezzi. Il console, per assicurare la tranquillità dei Marsigliesi, diede loro una parte delle, terre : conquistate sui vinti, 'ed ordino che in avvenire que' barbari mandassero a Marsiglia alcuni ostaggi, i quall fossero tratto tratto cambiati.

Anno R. Goo. Vengo ora a ciò che riguarda la Macedonia. Quindici o sedici anni dopo la sconfitta e la merte di Perseo un certo Andusso d'Adramita, città di Misia nell'Asia. Minore, si spacciò per figlio di Perseo, prese

<sup>(1)</sup> Frejo ancora non sussisteva, almeno come colonia romana, é sotto il nome di Forum Jahi. Ma ie ho voluto determinar chiaramente il paeso, di cui parlo

il nome di Filippo, ed entro nella Macedonia colla speranza di farvisi riconoscer re dagliabitanti. Aveva inventato sopra la sua nascrta una favola, eli era da lui narrata devunque: pretende bo d'esser nato da una concubina di Perseo. Si lusingava che gli fosse creduto sulla sua parola, e che la Macedonia tumul= tuasse in suo favore. Quando vide che nissuno si moveva, ritirossi in Sitia presso il re Demetrio Sofero, la cui sorella aveva sposato Perseo. Questo principe che conobbe a prima giunta l'inganno, lo fece arrestare e lo mando a Roma, volendo per tal servigio acquistarsi la protezione dei Romani, de quali aveva al-Iora un particolare bisogno (Freinsh: 1. 49: et 50.).

Anno R. 663. I Romani poce si curarono di quell'impostore, che non parve loro degno che di sprezzo, cosicche non si presero il pensiero di esattamente guardarlo, ne di tenerlo molto ristretto. Egli si approfittà della negligenza delle sue guardie, e fuggi da Roma, e avendo trovato il mezzo di caecozare una grossa armata presso i Traci, cui seppe far entrare nelle sue mire, si rende padrone della Maccadonia, e prese le insegne della regal dignità.

An. di R. 604 av. G. C. 184. Sp. Postumo Albino. G. Calpunnio Pisone.

Andrisco, uemo da nulla; ch'era stato allevato ed era vissuto finora nella, oscurità, e che un momento prima era senza beni e senza fortuna, incoraggiato dalla rapidità de' suoi primi. successi, e trovandosi, troppo ristretto dentro i confini della Macedonia, attacco la Tessaglia, e ne sottomise una parte alle sue leggi.

Sembrando allora ai Romani che la cosa diventasse troppo seria, elessero Scipione Nasica, onde andasse come ambasciatore o commessario a sedare quel tumulto ne' suoi, principi, giudicandolo a cio acconcissimo. Infatti egli possedeva perfettamente l'arte di volgere gli animi, e trargli al suo volere colla persuasioner e se faceva mestieri impiegare il mezzo delle armi, era capacissimo di concepire un progetto con saggezza, ed eseguirlo con ceraggio. Arrivato in Grecia, ed informatosi esattamente dello stato degli affari della Macedonia, ne diede contezza al senato, e senza frapporre indugi, trascorse le città degli alleati, onde prontamente far leva di truppe per la difesa della Tessaglia. Gli Achei, ché formavano anche allora lo stato più potente della Grecia, gliene somministrarono il maggior numero, dimenticandesi de'loro passati disgusti. Tolse tosto al falso Filippo tutte le città che aveva prese nella Tessaglia, ne scaccio le guarnigioni, e rispinse lui medesimo nella Macedonia.

Tuttavia a Roma si vide dalle lettere di Scipione, che non conveniva differir più oltre a inviare un comandante e un copro di truppe contra questo nimico. Il pretore P. Giuvenzio Thalna ricevette l'ordine di passare il mare quanto prima con un'armata. Egli parti senza indugio. Ma non riguardando Andrisco che come un re da scena, non si credette in dovere di prender grandi precauzioni. contro

zers. Google

di lui, e. s' impegno temerariamente in un combattimento, in cui perdette la vita con una parte dell'armata i il resto non si salvo che

col favor della notte.

. Il vincitore levatosi in superbia pel fortunato evento, e credendo la sua potenza solidamente stabilita, si abbandono senza misura e ritegno, a tutto le sue prave inclinazioni, come se l'esser veramentere fosse il non riconoscere altra legge, altra tegola, che la sua passione e il suo capriccio. Era avare, altiero, e crudele. Non vedevansi dovunque che violenze, confiscazioni, omicidi. Pigliando vantaggio dal terrore che la sconbittadei Romani avea gettato negli animi, ricuperò agevolmente quanto aveva perduto nella Tessaglia. Un' ambasceria che i Cartaginesi, allora assaliti dai Romani, gl'inviarono con promessa di un pronto soccorso, lo rendette oltremodo ardito e coraggioso.

Anno R. 605. Q. Cecilio Metello, eletto poc anzi pretore, aveva preso il posto di Giuvenzio, ed era già vicino al nimico. Andrisco avea determinato di andargli incontro: ma penso di non doversi mollo scostare, dal marre, e. si fermo a Prdna, dove fortifico il suo campo. Fu cola seguito, dal pretore romano. Le due armate erano a fronte. Ogni giorno si dava qualche, scatamuccia. Andrisco, riporto un vantaggio assai considerabile in un pieciolo comhattimento di cavalleria. Il buon esito accieca per lo più coloro che hanno proca esperienza, e divien loro funesto. Andrisco reputandosi superiore ai Romani, fece un grosso

distaccamento per difendere le sue conquiste in Tessaglia. Ma questo fu un error mador-nale; e Metello, che stava, sempre cogli, occhi aperti, non tralascio di trarne prolitto. L'armata che restava, in Macedonia su battuta, ed Andrisco si diede alla suga. Brasi, ritirato presso i Trasi, onde ritorio tosto con una nuova armata. Ebbe la temerità di risicare un'altra battaglia, che non su per lui men sinesta della prima. Nei due combattimenti caddero un cisi più di ventionique mila uominia della contra di di ventionique mila uominia.

Altro non mancava alla gloria del Romano, che prendere Andrisco il quale erasi rifuggia; to presso un regolo di. Fracia, nella cui Buoma fede fidava. Ma i Traci mon si piscayano troppo di fedelta, e la facevano cedere all'interesse. Colui consegno il suo espite a Metel lo per non trarsi addosso lo sdegno e le arme dei Homani. Andrisco fu mandato a Roma.

Un altro avventuriere, il quale si spacciava parimenti per figlio di Perece, e che facevasi chiamare Alessandro, incontro la siessa sorte, a riserva che Metello noli pote arrestare. Erasi ritirato nella Dardania, e vi stava nascosto (Freinsh.)

Allora la Macedonia, la quale si era tanto abusata della libertà concedutale dai Romani, fu ridotta in provincia, cioè trattata come paese di conquista.

Anno R. 610. Un terzo impostore, alcuni anni dopo, comparve ancora sulla scena, e st spacciava per figlio di Perseo sotto il nome di Filippo. La sua preteza sovcanità duro pochissimo. Fu vinto ed ucciso in Macedonia da



Trebellio, il quale ricevette in quell'occasione il soprannouse di Serofa (1), perche animando i soldati ad esser prodi; gli aveva accertati, che dissiperebbe i nimici, ut scrofa porcos.

## PARAGRAFO TERZO

## Terza guerra punica.

Origine ed oceasione della terza guerra punica. Roma si mostra poco favorevole ai Cartaginesi ne' loro contrasti con Masinissa. Guerra fra i Cartaginesi e Masinissa. Inquietudini e vivi timori dei Cartaginesi rispetto ai Romani. Si delibera in Roma se si debba dichiarar la guerra a Cartagine. Si risolve di dichiarargliela. I Cartaginesi atterriti mandano deputati a Roma, e accettana condizioni durissime. Mandano trecento dei più distinti cittadini in ostaggio. Consegnano tutte le armi. Rinalmente si dichiara loro che debbano uscir. di Cartagine, la quale sarà distrutta. Orribile dolore dei deputati. Disperazione e furore di Cartagine quando vi si ode tal notizia. Sforzi generosi di Cartagine per apparecchiarsi all'assedio. Evocazione delle divinità protettrici di Cartagine, e' imprecazioni contra questa città. Cartagine assediata dai due consoli . Scipione si

<sup>(1)</sup> Macrobio attribuisce un altra origino a queste sopranuome: Salura, le 1. c. f.

distingue fra tutti gli ufficiali. Morte di Masinissa. Il nuovo console continua l'assedio con molto languore. Scipione, il quale non chiedeva che fedilità, è nominato console, e incaricato della guerra d' Africa, Arriva in Africa, e libera Mancino da un. gran pericolo. Ristabilisce la disciplina nelle truppe. Prosegue l'assedio con vigore. Descrizione di Cartagine, Barbara crudeltà di Asdrubale. Combattimento navale. Scipione, durante il verno, attacca, e prende Neferi, piazza vicina a Cartagine. Continuazione dell'assedio. La città finalmente si arrende. Asdrubale si errende ancor egli. Sua moglie trucida i suor figli, e si getta con essi nel fuoco. Scipione piange sulla distruzione di Cartagine. Bell' uso, che fa delle spoglie di questà città. Allegrezza che cagiona in Roma la notizia della presa de Cartagine. Dieci- commessari spediti in Africa, Distruzione di Cartagine. Scipione ritorna a Roma, e grriceve l'onor del trionfo: Cartagine ristabilita.

La terza guerra hunica, meno considerahile delle due precedenti pel numero; per la grandezza de conflitti e per la durata, che si restrinse a quattro anni, do fu assat più per l'esito e pel termine, poiche fini colla frovina e coll' metra distruzione, di Cartagine.

Questa cuta dopo la sua ultima sconfitta, e il trattato di pace che ne fu la conseguenza, conobbe ciò che aveya a temere dai Romani, i qualiravvisò sempre assai malaffetti qualunque volta si rivolse ad essi nelle sue contese, con Masinissa.

Ho rapportate ne'libri precedenti parecchie deputazioni da ambe le parti, e dal canto de' Romani parecchie eommessioni date a' senatori d'informarsi sul luogo di tali quistioni e terminarle, senza che mai pronunciassero un decisivo giudizio. Eghi e chiaro che Roma non si prendeva alcuna cora di dar soddisfazione ai Cartaginesi, ne di render loro giustizia, e che vi se tirava in lungo la querela per lasciar tempo a Masinissa di stabilirsi nelle sue usurpazioni e d'indebolire i suoi nimici (Poly), Legat, 118.)

Per nuove doglianze dei Cartaginesi furono mandati da Boma alcuni deputati per fare nuove ricerche. Catone era uno dei commessarl. Arrivati elle furono colà, domandarono alle partir se vofevarro timettersi alla loro decisione, Masinissa vi acconsenti volentieri. I Cartaginesi risposero che avevano una regola fissa; a cui si affenevano, cinè il trattato conchiuso da Scipione, e chiesero d' essere grudicati a rigore. Questa risposta fu un pretesto per deputati di non decidere cosa veruna. Visitarono tutto il paese, cui ritrovarono in buonissimo stato, principalmente la citta di Cartagine, e si meravigliatopo al vederla pressoche ristabilità nello stesso grado di grandezza e di potenza in cui era prima del-Ja sua ultima sconfitta: Al loro ritorno non tralasciarono di render conto al senato, dichiarando che Roma non sarobbe mai in sicuro fino a tanto che sussistesse Cartagine (App.

de bell. pun: p. 37.)....

Fin d'allora i senatori fuor di mode inasprironsi contra i Cartaginest, e se la guerra non fu dichiarata se non molto tempo dopo, può eredersi che mancassero piuttosto al-Romani le occasioni e i pretesti, che la volontà. Alla fine Masinissa procuro loro uno specioso motivo di attaccare Cartagine, e la speranza di una facile vittoria, Ecco como la cosa accadde.

La discordia era entrata in Cartagine: e il re numida vi aveva un potente partilo. A. vendo i zelanti repubblicani colto un momento favorevole, scacciarono dalla città i capi di questo partito al numero di quaranta, e fecero giurare il popolo, che non soffrirebbe mai che si parlasse di richiamare gli esuli. Questi si ritirarono presso Masinissa, il quale inviò a Cartagine r due suoi figli, Gulussa e Micipsa, per sollecttare it lorg ristabilimento. Furono loro chiuse le porte della città, e Gulussa fueziandio vivamente inseguito da Amileare uno dei comandanti di quella repubblica. Nuovo motivo di guerra : si leya un' armata dall'una e dall'altra parte e si da battaglia. Ciò avvenne setto il consolato di Quinzio e di Acilio est se le le la servicio de la servicio della servicio della

An di R. 602. av. G. C. 150. T. OUIN-210 RLAMININO. M. ACILTO BALBO.

Scipione il giovane, il quale poi distrusse Cartagine, fu spettatore della battaglia. Era andato a Masinissa per parte di Lucullo, che faceva la guerra in Ispagna, e sotto cui

serviya, per chiedergli alcuni elefanti. Durante tutto il combattimento se ne stette sulla vetta di una collina vicinissima al luogo del combattimento. Shalordi al veder Masinissa, che aveva allora più di ottanta anni, mentate a bardosso sopra un cavallo, secondo il costume del suo paese, dar ordini dovunque e sostenere come un giovane uffiziale le più dure. fatiche. La battaglia fu ostinatissima, e duro da mattina a sera : ma finalmente i Cartagi. nesi piegarono. Scipione dipoi diceva ch' erastato presente apiù battaglie, ma a nessuna con tanto piacere quanto a questa, nella guale aveva veduto tranquillo ed a sangue freddo più di centomila uomini venire alle mani, e disputarsi lungo tempo la vittoria. E siccome era versatissimo nella lettura di Omero (Iliad. 1. 8. v. 51. et k 13. v. 12.), aggiungeva che prima di se a Giove e a Nettuno soltanto era state conceduto di godere di un somigliante spettacolo, quando uno dalla sommità delmonte Ida e l'altro dal sito pri elevato dell'isola di Samotracia, avevano avuto il piacere di vedere un combattimento fra i Greci e i Trojani. Non so se la vista di centomila che si scannano tra loro possa cagionare un dilet. to innocente, e se questo possa conciliarsi col sentimento di umanità, che ci è naturale.

I Cartaginesi dopo la pugna pregarono Scipione di volce por fine alle loro contese con Masinissa. Egli ascolto le due parti. I primi acconsentivano di cedere il territorio di Emporia, chi era stato il primo soggetto della quistione, di pagare all' istante a Masinissa

dugento talenti d'argento, e aggiungervene dipoi ottocento in vari termini, di cui sarebbero insiemé convenuti. Ma chiedendo Masinissa il ristabilimento degli esuli, e non volendo i Cartaginesi ascoltare una tale proposizione, si sciolse l'abboccamento sensa niente conchiudere. Scipione dopo avere complimentato e ringrazia; Masinissa; parti cogli elefanti ch'era andato a ricercare (Appian. tb. p. 40.).

Il re dopo il combattimento assediava il campo de' nimici sopra una collina, dove non potevano loro arrivare ne viveri, ne truppe. In quel mezzo arrivano i deputati di Roma, a' quali cra stato ordinato di terminar l'affare, se Masinissa fosse stato vinto, altrimenti di non decidere cosa alcuna, e dare buone speranze al re: si attennero dunque all'ultimo partito. Intanto la penuria cresceva ogni giorno nel campo dei Cartaginesi, e per sopraccarico vi si aggiunse la peste, che fece un'orribile strage. Ridotti agli estremi si arrendettero con promessa di consegnare a Masinissa i desertori, pagargli cinquecento talenti d'argento (quindici milioni) nel termine di cinquant' anni, e ristabilire gli esuli malgrado il giuramento che aveano fatto in contrario. Passaron tutti sotto il giogo, e furono rimandati ciascuno con una sola veste. Gulussa, onde vendicarsi dell'insulto che, siccome abbiamo detto di sopra, aveva ricevuto, mandò contro di loro un corpo di cavalleria, di cui non poterono per debolezza nè sfuggire l'áttacco, nè sostener l'urto. Quinci di cinquantottomila uomini ne ritornarono pochissimi in Cartagine.

- Jan Google

Una sconfitta tanto considerabile vi sparse una grande costernazione. Temevasi principalmente che i Romani, col pretesto che i Cartaginesi, in onta al trattato, avessero prese le armi contra un re alleato di Roma, non dichiarassero loro la guerra; perocchè non potevano dubitare del mal animo del senato romano verso di loro: A prevenivie l'effetto, i Cartaginesi con un decreto del senato dichiararono Asdrubale e Cartalone, ch' erano stati l'uno generale dell'armata, l'altro comandanto delle truppe ausiliarie (1), rei di delitto di stato, come autori della guerra contra il re di Numidia: Quindi spedirono deputati a Roma, onde sapere che si pensasse, e che si bramasse da loro. Fu freddamente risposto, clie toccava al senato e al popolo di Cartagine vedere quale soddisfazione dovessero dare ai Romani. Non avendo potuto trarre altra risposta ne altro lume con una seconda deputazione, furono agitati da una grande inquietudine; e sopraffatti da un vivo timore per la memoria de' mali passati, credevano già di vedere il nimico alle loro porte, e si rappresentavano all' animo le funeste conseguenze di un lungo assedio e d'una città presa d'assalto.

Frattanto a Roma diliberavasi in senato sopra il partito che doveva prendere la repubblica; e si rinovarono le dispute fra Catone

<sup>(1)</sup> Le trappe straniere aveano ciascuna comandanti della stessa nazione, ai quali tutti soprastuva un ussiziale cartaginese, che Appiano chiama Bondappes.

e Scipione Nasica, i quali pensavano in maniera affatto diversa intorno a tale argomento (Plut. in vit. Cat. p. 35 r.). Il primo al suo . ritorno d' Africa, aveva già esposto energicamente di aver trovato Cartagine non nello stato in cui la credevano i Romani, esausta di nomini e di ricchezze, indebolita ed avvilita: ma ripiena all' opposto di una florida gioventù, d' una immensa copia d'oro e d'argento, di un prodigioso ammasso d'ogni sorta d'armi, e-tanto altiera e presontuosa per tutti questi grandi apprestamenti, che niente vi era di elevato, cui non portasse la sua ambizione e le sue speranze. Si dice eziandio chè dopo aver tenuto quel discorso, abbia gittato in mezzo al senato alcuni fichi d'Africa ch' aveva in un lembo della sua toga; e che ammirandone i senatori la beltà e la grossezza, abbia detto: Sappiate che da tre soli giorni queste frutta sono state colte. Tale è la distanza che ci separa dal nimico (Plin. l. 15. c. 18.). E da quel tempo, qualunque affare si diliberasse in senato, Catone aggiungeva sempre : e io conchiudo inoltre, che è d' uopo distrugger Cartagine. Nasica all'opposto voleva che la si lasciasse sussistere.

Avevano ambedue le loro ragioni per opinare così (Plut. ibid.). Nasica vedendo che il popolo era tanto impertinente che commetteva qualunque eccesso; che gonfio di orgoglio per le sue prosperità non poteva più esser tenuto in Treno dal senato medesimo, e che era pervenuto a tal potere da trar per forza la repubblica in tutti i partiti che volesse abbracciare: Nasica, dico, in tale situazione proponevasi di lasciargli il timore di Cartagine come un freno, per moderarne e reprimerne l'audacia. Imperciocche pensava, che i Cartaginesi fossero troppo deboli per soggiogare i Romani, e troppo forti per esserne dispregiati. Câtone dal suo canto trovava; che per un popolo divenuto altiero e insolente per le sue vittorie, e che una sfrenata licenza precipitava in ogni sorta di traviamenti, non v'era cosa più pericolosa che il lasciargli per rivale e nimica una città finora sempre potente, ma per le sue stesse disavventure divenuta più saggia e più cauta, e il non levargli. affatto ogni timore esterno, mentre aveva al di dentro tutti i mezzi di portarsi agli ultimi eccessi.

Mettendo a parte per un istante le leggi dell'equità, lascio decidere al lettore chi di que' due grand' uomini pensasse più .dirittamente secondo le regole d'una politica illuminata, e rapporto ai veri interessi dello stato. È certo che tutti gli storici hanno osservato, che dopo la distruzione di Cartagine il cambiamento di condotta e di governo fu notabile in Roma: che il vizio vi s' introdusse non più timidamente e come di soppiatto, ma che alzò la testa, e'invase con sorprendente rapidità gli ordini tutti della repubblica; e che ognuno si diede in preda senza alcuna misura al lusso ed alle delizie, le quali non tralasciarono, siccome è inevitabile, di trarsi dietro la rovina dello stato (1). " Il primo Scipione.

<sup>(1)-</sup>Ubi Carthago, aemula imperii romani, ab stirpe

dice Patercolo parlando dei Romani, aveva gettațo i fondamenti della loro futura grandezza; il secondo colle sue conquiste aperse il varco ad ogni maniera di sregolamenti e dissolutezze. Dopo che Cartagine, la quale metteva Roma in travaglio disputandole l'impero, fu interamente distrutta, la decadenza de' costumi non ando più lentamente ne a gradi, ma fu pronta e precipitosa (1) ".

An. di R. 603. av. G. C. 149. L. MARCIO

CENSORINO. M. MANILIO.

Checche ne sia, fu preso nel senato che si dichiarasse la guerra ai Cartaginesi: e le ragioni o i pretesti che se ne addussero, furono, che contra il tenore del trattato avevano conservato alcuni vascelli, e condotto un' armata fuori delle loro terre contra un principe alleato di Roma, di cui aveano malconcio il figlio nel tempo stesso che aveva con seco un ambasciatore romano (App. p. 42.).

Un avvenimento veramente avventuroso, che concorse col tempo in cui diliberavasi intorno l'affare di Cartagine, contribui senza

interiit ... fortuna saevire ac miscere omnia caepit-Sallust. in bell. Catil.

Ante Carthaginem deletam populus et senatus rom. placide modesteque inter se rempublicam tractabant ... Metus hostilis in bonis artibus civitatem retinebat. Sed ubi formido illa mentibus decessit, ilicet ea quae secundae res amant, lascivia atque superbia incessere. Id. in bell, Jugurth.

(1) Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat, luxuriae posterior aperuit. Quippe remoto Car-thaginis metu, sublataque imperii aemula, non gradu; sed praecipiti cursu a virtute descitum, ad vitia transcursum. Vell, Paterc. l. 2. c. 1.

dubbio non poco a far prendere tale risoluzione. Questo fu l'arrivo dei deputati di Utica, i quali venivano a dare se stessi, i beni, le terre, e la città loro ai Romani. Niente poteva cadere più in acconcio. Utica era la seconda piazza d'Africa, molfo ricca ed opulenta, avente un porto spazioso e comodo, che non era lontana da Cartagine più di sessanta stadj (tre leghe), e poteva servire di piazza. d' armi per attaccarla. Non si esito più allora, e la guerra fu formalmente dichiarata. Si sollecitarono i due consoli a partire più prontamente che fosse possibile, e fu dato loro in segreto l'ordine di non terminare la guerra che colla distruzione di Cartagine. Essi partirono tosto, e si fermarono a Lilibeo in Sicilia. La flotta era considerabile, portando ottantamila fanți e intorno a quattromila cavalli.

Cartagine non sapeva ancora che si fosse stabilito in Roma. La risposta riportata dai deputati non aveva servito che ad accrescerne il turbamento e l'inquietudine. Tocca ai Cartaginesi, era stato detto loro, di vedere in qual maniera possano dare soddisfazione ai Romani. Non sapevano qual partito prendere. Finalmente inviano nuovi deputati, ma con pieno potere di fare quanto reputeranno opportuno, ed eziandio, se cosi sembrasse richiedere le circostanze, di dichiarare che i Cartaginesi abbandonavano se stessi e ciò che loro apparteneva, alla discrezione dei Romani. Ciò, secondo la forza di tal formola, se suaque eorum arbitrio permittere, era un renderli assoluti padroni della loro sorte. e riconoscersene vassalli. Non avevano mai potuto nelle guerre precedenti determinarsi a tratto così umiliante, e nulladimeno non ne speravano un molto buon esito, perchè quelli di Usica, col prevenirli, avevano tolto loro il merito di una pronta e volontaria sommessione (Polyb. Excerpt. Legat. p. 972.).

Arrivati a Roma, intesero i deputati che la guerra era dichiarata, e che l'armata era partita. Quindi senza punto esitare rimisero se stessi, e tutte le cose loro a' Romani, In conseguenza di che fu loro risposto, che avendo eglino finalmente abbracciato il buon partito, il senato concedeva loro la libertà, l'uso delle loro leggi, tutto le terre, e tutti gli altri beni che possedevano così i privati, come la repubblica, a condizione però, che nel termine di trenta giorni mandassero per ostaggi a Lilibeo trecento de' giovani più distinti della città, e che facessero quanto comandassero i consoli. Questa ultima parola gl'immerse in una strana inquietudine: ma il turbamento in cui erano, non permise loro di replicare, o di chiedere alcuna spiegazione; e ciò sarebbe stato inutile. Partirono dunque per Cartagine, e rendettero conto della loro deputazione.

Tutti gli artieoli del trattato erano rincrescevoli, ma il silenzio osservato intorno alle città nella dinumerazione di ciò che Roma compiacevasi di lasciar loro, gl'inquietò fuor di modo. Tuttavia si doveva ubbidire. Dopo le antiche e recenti perdite non potevano far fronte a un'tale nimico quelli che non avevano potuto resistere a. Masinissa. Truppe. viveri, vascelli, alleati, e più ancora la speranza e il coraggio, mancava loro ogni cosa.

Credettero di non dover aspettare la scadenza del termine dei trenta giorni; ma per procurare d'intenerire il nimico colla prontezza della ubbidienza; comunque non ardissero di sperarlo, fecero partire senza indugio gli ostaggi. Erano questi il fiore e l'unica speranza delle più nobili famiglie di Cartagine. Non vi fu mai spettacolo più commovente. Chi metteva grida lugubri, chi scioglievasi in pianto. Tutto risuonava di gemiti e di lamenti. Principalmente le madri inconsolabili, tutte bagnate di lagrime, si strappavano i capelli, si battevano il petto, e come forsennate pel dolore e per la disperazione, gettavan urli capaci di spetrare i cuori più duri. Lo spettacolo divenne ancora più compassionevole nel fatale momento della separazione, allora quando condotti i figli fino al bordo del vascello, davano loro l'ultimo addio, pensando che mai più non gli avrebbero riveduti, li bagnavano di lagrime, non si saziavano di abbracciarli, li tenevano strettamente, avvinti fra le braccia, senza poter acconsentire alla loro partenza, cosicche fu d'uopo strapparneli a forza, lo che per esse era più crudele e doloroso che se si fossero a loro stesse strappate le viscere. Quando furono arrivati gli ostaggi in Sicilia, si volle che passassero a Roma, ed i consoli dissero ai deputati, che quando fossero in Utica, farebbero loro sapere gli ordini della repubblica.

În tali circostanze non v'ha cosa più crudele

che un' orribile incertezza, la quale, senza mostrar nulla in particolare, lascia ravvisare tutti i mali. Tostoche si seppe che la flotta era arrivata ad Utica, i deputati si recarono al campo dei Romani, dicendo che vi venivano a nome dello stato a ricevere i loro ordini, ai quali erano pronti ad ubbidire. Il console Censorino, il quale parlava, dopo aver lodato la buona disposizione e la ubbidienza loro, ordino che senza frode, e senza indugio consegnassero le armi. Vi acconsentirono, ma lo pregarono di considerare a quale stato li riduceva nel tempo, in cui Asdrubale, il quale non era divenuto loro nimico che per la perfetta loro sommessione agli ordini dei Romani, era quasi alle porte della città con un' armata di ventimila uomini. Fu risposto, che Roma por vi saprebbe riparo (Polyb. p. 975. App. p. 44-46.). ..

Quest' ordine su immantinente eseguito. Si vide arrivare al campo una lunga sila di carri, earichi di tutti gli apprestamenti di guerra ch' erano in Cartagine: dugentomila armature intiere, una numero immenso di freece edi giavellotti, duemila macchine per lanciare pietre e dardi. Venivano dietro i deputati di Cartagine, accompagnati dai più rispettabili vecchi senatori, e dai più venerandi sacerdoti, ende procurar di muovere a compassione i Romani nel critico momento in cui si stava per pronunciare la sentenza e decidere per sempre della lor sorte. Il console si rizzò per un istante al loro arrivo con alcuni contrassegni di bonta e di doleezza: quindi ripigliando ad

un tratto un'aria grave e severa: "Non posso, disse, non lodare la vostra prontezza nell'eseguire gli ordini del senato. Esso mi ordina di dichiararvi, che la sua ultima volonta è che usciate di Cartagine, che ha determinato di distruggere, e che trasportiate il vostro soggiorno nel luogo che più vi piace del vostro dominio, purche sia distante ottanta

stadi dal mare (quattro leghe).

Pronunciata dal console questa fulminante sentenza, non vi fu che un grido lamentevole fra i Cartaginesi. Percossi come da folgore, che improvisamente gli stordi, non sapevano ne dove fossero, ne che si facessero. Si rotolavano nella polvere, lacerando le loro vesti, e non ispiegandosi che per gemiti, e per tronchi singhiozzi. Indi rivocando lo smarrito spirito, stendevano le mani supplichevoli ora verso gli Dei, ora verso i Romani, e ne imploravano la misericordia e la giustizia per un popolo che era per darsi alla disperazione. Ma siccome tutti eran sordi alle preghiere, così le convertirono tosto in rimproveri e imprecazioni, ripetendo che v'erano gli Iddii non meno vindici che testimoni dei delitti, e della perfidia. I Romani non poterono frenare il pianto a spettacolo si compassionevole, ma il loro partito era preso. I deputati non poterono nemmeno impetrare che si sospendesse l'eseguimento dell'ordine fino a tanto che si fossero presentati di nuovo al senato per tentar di ottenerne la revocazione. Fu forza partire, e portar la risposta a Cartagine. . Vi- erano aspettati con un'impazienza e con un palpito indicibile. Durarono non poca fatica a romper la folla, che accorreva da tutte parti intorno a loro per sapere quella risposta, che già potevasi leggere facilmente sul·loro volto. Quando entrati in senato esposero la compensa de consensa de compensa de co

. Mi sia permesso di fermarmi per un istante a considerare la condotta dei Romani. Non posso abbastanza dolermi, obe il frammento di Polibio, in cui si descrive questa deputazione, finisca precisamente nel luogo più interessante della storia; ed io stimerei assai più una breve riflessione d'un si giudizioso autore, che i lunghi discorsi che Appiano attribuisce ai deputati, e al console. Ora non posso credere che Polibio, ch' era pieno di buon senso, di ragione e di equità, potesse approvare nell'occasione di cui si tratta, il procedere dei Romani. Non si riconosce più a mio parere l'antico loro carattere: quella grandezza d'animo, quella nobiltà, quella rettitudine, quel dichiarato abborrimento delle vili astuzie, delle furberie, che non sono proprie, come dice un autore, del carattere romano: minime romanis artibus: Perche non attaccare i Cartaginesi a forza aperta? Perche dichiarar, loro chiaramente con un trattato, ch' è inviolabile e sacro, che si concede loro la libertà, e l'uso delle loro leggi; sottintendendovi condizioni che ne sono l'intera rovina? Perchè nascondere sotto la vergognosa reticenza della parola città nel trattato lo sleale disegno di distrugger Cartagine, come se all'ombra dell' equivoco lo potessero far con giustizia? Perchèfinalmente non far loro l'ultima dichiarazione, se non dope aver tolte ad essi in più riprese gli ostaggi e le armi, cioè dopo averli ridotti allo stato di non poter negar, cosa alcuna? Non è egli manifesto, che Cartagine dopo tante perdite e tante sconfitte, comunque fiaccata ed esausta, fa per anche tremare i Romani, e che questi non credono di poterla domare colle armi? Oh quanto è pericoloso l'essere potente abbastanza per commettere impunemente l'ingiustizia, e sperarne eziandio grandi vantaggi! L' esperienzà di tutti gli imperi ci dimôstra, che non si tralascia di commetterla, quando la si reputa utile.

L'elogio magnifico che Polibio fa degli Achei, è molto lontano da ciò che qui vediamo. Questí popoli, dic' egli, anziché impiegare artifizi ed inganni contra gli alleati per divenir più potenti, stimavano che non fosse loro nemmeno permesso di adoperarli contra i nimici, e non riguardavano come vera e gloriosa vittoria se non quella che si riporta colle armi alla mano, col coraggio e col valore. Confessa nello stesso luogo, che non restano più appresso i Romani se non alcuni leggieri vestigi dell'antica generosità de' loro maggiori: e si crede, dic'egli, obbligato di fare questa osservazione contra una massima divenuta assai comune a'suoi tempi fra coloro che avevano le redini del governo, i quali pensavano

che la buona fede non può accoppiarsi colla buona politica, e che non si può riuscite nell'amministrazione de pubblici affari si in guerra, che in pace, senza impiegare talora la fro-

de e l'inganno.

Ritorno al mio soggetto. I consoli non si affrettarono di marciare contra Cartagine, avvisandosi che non fosse più da temersi una città disarmata. Ma i Cartaginesi si approfittarono di questa dilazione per mettersi sulle difese : imperciocche fu stabilito di comune consenso di non abbandonare la città. Si nomino capitano generale al di fuori Asdrubale, che era alla testa di ventimila uomini, e gli s' inviarono deputati per supplicarlo a porne in dimenticanza in favore della patria, l'ingiustizia che gli era stata fatta per timore dei Romani. Fu dato il comando delle truppe nella città ad un altro Asdrubale, nipote di Masinissa. Indi si fabbricarono armi con incredibile prontezza. I tempj, i palagi, le piazze pubbliche furono cangiate in altrettante officine. Uomini e donne vi travagliavano giorno e notte. Si facevano cento e quaranta scudi ogmi giorno, trecento spade, cinquecento picche o giavellotti, mille freccie, e un gran numero di macchine atte a lanciarle; e poiche non vi erano i materiali per far le corde, le donne si recisero i capelli, e ne somministrarono in abbondanza (App. p. 55. Strab. 1.17. p. 855.).

Masinissa era scontento, che dopo avere al sommo indebolita la potenza de' Cartaginesi, i'Romani venissero ad approfittarsi della sua vittoria senza che gli avessero nemmeno participato in alcuna maniera il loro disegno, lo che cagiono tra di loro qualche freddezza

(App. p. 55.):

Frattanto i consoli si avanzano verso la città per formarne l'assedio. È verisimile che allora i Romani abbiano istituito la doppiaceremonia dell' evocazione delle divinità cartaginesi, e della esecrazione di quella città. Macrobio (Sat. l. 5. c. g.) ci narra che era un antico costume presso i Romani, ma che tenevasi molto segreto, quando assediavano una città nimica, di evocarne gli Dei che vi abitavano, sia che credessero di non poterla prendere senza ciò, sia che sembrasse loro cosa irreligiosa il fare gli Dei prigionieri. Avevano una formolaper la evocazione, ed un'altra di cui si servivano poi per consecrare la stessa città alla collera degli Dei infernali. Macrobio, che ci ha conservato queste due formole, accerta che furono adoperate per Cartagine. lo le riporto tutte e due; come curiosi e rispettabili monumenti della persuasione che tutta l'antichità aveva del potere che la Divinità esercita sopra le cose umane. Ecco la prima.

"Tu o dio o dea, sotto la cui protezione "è il popolo e lo stato di Cartagine, e voi se-"gnatamente che avete preso sotto la vostra "tutela questa città e il suo popolo, vi prego, "vi scongiuro, vi chiedo in grazia di abban-"donare il popolo e lo stato di Cartagine, di "lasciare tutti i luoghi, i tempi, i sacrilizi e "la città, di allontanarvene, e versare sopra " questo popolo e stato lo spavento, il timore " e l'accecamento. Abbandonati da'vostri antichi servi venite a'Roma in mezzo al mio " popolo: qiianto ci appartiene, luoghi, tempj, " sacrifizi, città, vi sia più grato e vi piaccia " più che il vostro antico soggiorno; state i no-" turi difensori, di me, del popolo romano, " de'miel soldati, in modo che sentiamo e ri-" conosciamo gli effetti della vostra protezio-" ne. Se voi esaudite la mia preghiera, io fo " voto di erigervi tempj, e celebrar giuochi " in vostro ouore".

Dopo avere in tal guisa evocati gli Dei protettori della città nimica, i Romani la consecravano alle divinità infernali con-questa seconda formola, che doveva essere, come la prima, pronunziata dal comandante.

" Dio Plutone, Giove malefico, Dei Mani, " o con qualunque altro nome deggiate esser 21 chiamati, domando che riempiate di scom-" piglio e fuga, di spavento, di terrore tutta " questa città di Cartagine, e l'armata ch'io " concepisco e intendo t che strasciniate e " priviate della luce del giorno coloro che porteranno armi difensive od offensive con-" tra le nostre legioni e la nostra armata; che " facciate perire quella de nimici che ci at-" taccano, uomini, città, terre, e tutti gli abi-" tanti de'luoghi, delle regioni, terre e città " appartenenti a' nostri mimici; che riguardia-" te come a voi dedicata e consecrata, secon-" do il rigore de' voti più solenni, l'armata " de'nimici, le cittadi e terre loro, ch'io conce-" pisco ed intendo, le loro vite, e qualunque

persona d'ogni età. Io ve le do, e consacro, onde sieno sustituite invece di me, di quan-"to mi è affidato, del miq magistrato, del " popolo romano, delle nostre armate, e del-" le nostre legioni. Vi chiedo finalmente di " permettere, che ne io, ne quanto mi è affidato, ne il mio comando, ne le nostre le-" gioni, e la nostra armata ora intenta a que-" sta guerra, soggiacciamo ad alcuna disgrazia. "Se ciò fate in guisa ch'io sappia, senta. e " riconosca che la mia preghiera è stata esaudi-"ta, allora, chiunque eseguisca questo voto, e " in qualunque maniera lo eseguisca, immo-" landovi tre pecore nere, si giudichi il voto " ben eseguito. Prego e chiamo in testimonio " te, o Terra, che sei la madre de' mortali, e te " parimenti, o Giove ".

Queste formole ridondano di superstizione. Vi si osserva, ch'essi riconoscevano due sorta di divinità, le une benefiche, cui chiaman fuori dalla città nimica, ed invitano a venire ad abitare e protegger Roma; le altre malefiche, al cui sdegno consacrano i nimici, ed a cui non chiedono per se medesimi che di non riceverne alcun male. Quelle ripetizioni moleste delle stesse parole, quelle nojose dinumerazioni, quella scrupolosa attenzione di non lasciare alcuna ambiguità fino ad aggiugnere la clausola, ch' io concepisco ed intendo, per togliere l'oscurità che potrebbe esservi loro malgrado nelle parole; tutto ciò certamente è puerile ed inetto. Ma a traverso di que' nugoli brilla nondimeno la cognizione della divinità, e la solenne confessione della

potenza di lei sopra tutti gli umani avvehimenti. Si è questo un huon oro, ciù la lega della superstizione non può togliere il prezzo nativo.

Tutte queste imprecazioni furono dunque scagliate contra Cartagine, dopo di che i consoli l'attaccarono colla forza dell'armir Essi tutt' altro aspettavansi che di ritrovarvi una vigorosa resistenza; e l'incredibile ardire degli assediati cagiono loro un sommo stupore. Facevansi vive e frequenti sortite per rispignere gli assediatori, per bruciare le macchine, per inquietare i foraggieri. Censorino attaccava la città da un lato, e Manlio dall' altro, Scipione, fin d'allora il terrore di Carta» gine, serviva come tribuno, e si disturgueva fra tutti gli uffiziali non meno per prudenza che per valore. I consoli commisero molti errori, per non aver voluto seguire i consigli dilui. Questo giovane uffiziale trasse le truppe da molti passi pericolosi, in cui-le aveva tratte l'imprudenza dei capitani. Imilcone Famea, illustre cartaginese, comandante della cavalleria, il quale molestava ed incomodava di continuo i foraggieri, non osava di comparire in campagna quando toccava a Scipione di sostenerli; tanto questi sapeva contenere le truppe in buon ordine, e scegliere i siti. vantaggiosi. Una si grande e generale riputazione gli suscito contro sin dal principio l'invidia; ma siccome egli portavasi in ogni cosa con gran modestia e saviezza, cangiossi tosto m ammiruzione, cosicche quando il senato mando al campo ad informarsi dello stato

- ilized i Googli

dell'assedio, tutta'l'armata si uni a rendergli favorevole testinonianza; soldati, uffiziali, e în anche i comandant utti inhalzatono il merito dell'giovane Scipione: tanto importa aminotzare, a così dire, lo spiendore d'una gloria masente con maniere dolle i modeste, e non-irritate la gelosia con dimostrazioni di alterigia, il sui naturale effetto è destare negli altri l'amor proprio, e rendere odiosa la stessa viuti (App. p. 55-58.)!

'An. di R. 604. av. G. C. 148. Sp. Posty-

MIO ALRINO, L. CALPURNIO PISONE. . .

Masinissa veggendosi vicino a morte, prego Scipione di recarsi a lui, per assisterlo nella sua eredità, è nella divisione da farsi la più opportuga tra a figli. Scipione lo trovò morto al suo arrivo. Questo principe già vicino a spirare avea comandato che in ogni cosa abbracciassero i consigli di Scipione; cui lasciava ad essi per padre e tutore. Differisco a parlare altrove più estesamente della famiglia è della posterità di Masinissa per non interrompere troppo a lungo la storia di Cartagine. La stima che Famea avea conceputo per Scipione, lo indusse ad abbandonare il partito de Cartaginesi, e abbracciare quello dei Romani. Ando ad arrendersi a lui con più di duemila cavalieri, e nel progressa fu di gran soccorso agh assediaton (App. p. 62.).

Calpurnio Pisane console, e L. Mancino suo luogoterente arrivarono in fitrica al principio di primavera, In quella campagna, non feccero cosa degna di considerazione. Elbero anzi la peggio in parecchie accasioni, e non proseguirono che con-lentezza. l'assedio, di Cartagine: Gli assediati all'opposto gvevano ipigliato coraggio. Le truppe etano cresciute considerabilmente di numero: e procuravano d'interessare i popoli e i re nella lero causa. Inviarono deputati sino in Macedonia af falso Filippo (Andrisco) che si spacciava per tiglio di Perseo, e che allora facuva la guerra ai Romani, esortandolo a incalzarla vigorosamente, e promettendogli di somuinistrargli denaro e vascelli (App. p. 66.).

Tali notizie diedero qualche inquietudine a Roma. Si comincia a temèse l'esta di una guerra che diventava di glorno pri quomo pri dubbiosa e pri importante di quelle, che si fosse pensato a prima giunta. Quantuera ognimo scontento della lentezza de comandanti e sparlava di foro, altertanto s' interessava ad encomiare il giovane Sciptone e ad esaltarne le rare virtu: e Catone medesino, che non lodava mai volonieri paragionato agli altri morti. "Egli solo ha avuto senno e cervello, gli altri nor sono che ombre ": ogs altrora.

sol si suai sissus (Hom. Od. l. 10. u. 495.), Ira andato a Rema per chiedere l'édif-ta. Al-primo suo comparire nell'assemblea, il nome, il volto, la reputazione di lui, la conorne credonza, che gli Derito destinasseroa compiere la terra guerra punica, in quella guisa che l'avolto adelitivo aveva terrindato la seconda, tuttocjo colpi a dismisura il popolo ? e quantunque la cosa sose contraria alle leggi, e quindi: i vecchi vii si opponessero, inveco

dell'edilità, ch' ei domandava, il popolo gli conferi il consolato, lasciando dormire le l'eggi per quell'anno, e volle che avesse l'Africa per provincia, senzat trarre i governi a sorte, siccom' era il costune, e siccome Druso suo collega instava che si facesse (App. p. 66.).

An. di R. 605. av. G. C. 147. P. CORNE-

LIO SCIPIONE: C. LIVIO DBUSO.

Tostoche Scipione termino di reclutare; se ne parti per la Sichia, e quindi passo in Utica. Vi giunse opportunissimamente per Mancino luogotenente di Pisone, il quale s' era impegnato temerariamente in un posto, in cui tenevablo inimici rinchiuso, edi erano per tagliarlo a pezzi in quella stessa matina, se il nuovo console: il quale seppe al suo arrivo il pericolo di lui, non avesse fatta che le truppe i rimontassero natte tempo i vascelli, e non fesse volato a soccurrerlo (App. p. 69.).

La prima sura di Scipione al suo arrivo fudi gistabilire fira le truppe la disciplina, che
gi trovo alfatto distrutta. Non v. cra ne ordine, ne sulcoidmazione, ne ubbidienza. Non si
pensava che a rubare, a gorzovigliare, a sollazzarsi. Seaccio dal caripo totte le bocche
inutili, deternino la qualità dei cibi che vi
potessero portare i vivandieri, e non ne volle
che di sempliri e militari, allontanando con
sammo rigote che cche semiva di lusso e squisitezas (thal. p. 70.):

Dopo avere solidamente stabilità questa riforma, che mon gli coste ne gran jempo, nè gran fatira, perche egli no diva in so stesso l'esen pie, allora-s' avvisò di aves solidati. se

seriamente penso a strigner l'assedio. Eece dunque che le truppe prendessero e scari, e leve e scale, e le condusse nottetempo in gran silenzio verso una parte della città detta Megara, dove gettando esse d'improviso altissime grida, attaccolla con tutto il vigore. I nimici, i quali non s'aspettavano d'essere attaccati di notte, furono di prima giunta atterriti. Nondimeno si difesero con coraggio, e Scipione non pote scalare le mura. Ma avendo veduto una torre che era stata abbandonata, e ch' era fuori della città molto da presso alle mura, mando colà un corpo di soldati arditi e risoluti, i quali col mezzo di ponti passaro: no dalla torre sulle mura, entrargno in Megara, e ne atterraron le porte. Entrato Scipione all'istante, scacció da quel posto i nimici, i quali scompigliati dall' improvviso attacco, e credendo che già tutta la città fosse presa, fuggirono nella cittadella, e vi furono seguiti dalle stesse truppe che accampavano fuori della città. Esse, abbandonato il campo ai Romani, pensareno a salvarsi.

Prima di passar oltre, debbo daje qualche idea della situazione e della grandezza di Cartagine, che al principio della guerra contra i Romani conteneva settecentomila abitanti. Era situata nel fondo di un golfo, circendata dal mare a guisa di una penisola, il cui collo, cioù l'istmo, che la congiugneva alla terraferma, era largo una lega e un quarto (venticinque stad)). La penisola aveva di circonferenza diciotto leghe (trecento e sessanta stad)). A occidente ne uscivauna lunga lingua di terra

larga trecento e dodici piedi (mezzo stadio), la quale sporgendo in mare, separavala dalla palude, ed era chiusa dovunque: da scogli e da una semplice muraglia. A mezzo giorno, verso la terraferma, dov'era la cittadella chiamata Byrsa, la città era cinta da un triplice muro alto trenta cubiti senza i parapetti e le torri che la fiancheggiavano tutta all' intorno a eguali distanze, dontane una dall' altra trecento piedi. Ogni torre aveva quattro piani : le mura · ne: avevano due soli : erano piegate in arco, e stalle , v erano abbasso per trecento elefanti colle cose necessarie pel loro mantenimento, e stalle al di sopra per quattromila cavalli, ed i granai pel loro-nutrimento. V erano inoltre luoghi bastanti per. alloggiarvi ventimila fanti e quattromila cavalteri. Finalmente tutto questo apprestamento di guerra era rinchiuse nelle sole mura. Non vi aveva che un sito della crittà, dove le mura fossero deboli e basse: questo era un angolo trascurate, che dalla lingua di terra, onde abbiamo parlato, continuava, fino ai porti che erano a ponente. Ve n'erano due comunicantisi l'uno con l'altro, ma non aventi che un solo ingresso. largo settanta piedi, e chiuso con catene. Il primo era pei mercatanti, dove si trovavano molte e varie abitazioni pe' marinai. L'altro era il porto interno per le navi da guerra, nel cui mezzo vedevasi un'isola (1), detta Cothone, circondata, non meno che il porto.

<sup>(4)</sup> Secondo Sam. Bechart il Cothon non era un isola, ma il porte medesimo scavata per mano di somo.

da grandi stradė, dove eranvi arsėnali separati per mettervi al coperto dugento e venti navigli, e al di sopra di essi magazzini, ove serbavansi tutte le cose necessarie all'ammaniento e all' equipaggio dei vascelli. L' ingresso di ognuno di questi arsebali eracornato di due colonne di marmo d'ordine junico; in guisa che il porto e l'isola da ambii lati rappresentavano due magnifiche gallerie. In questa isola v'avea il palazzo dell'ammiraglio : e siccome era rimpetto all'imboccatura del porto, così egli poteva scoprire di là quanto facevasi in mare, senza che dal mare si potesse vedere ciocche si facesse nel porto. Siccome i due porti erano separati da un doppio muro, e ciascuno di essi aveva una porta particolare per entrare in città senza passare 'per l'altro porto, così i mercatanti stessi non avevano alcuna vista sopra i vascelli da guerra Si può dunque distinguere Cartagine in tre parti. Il porto, ch' era doppio, talora chiamato Cothon, a cagione della isoletta di tal nome: la cittadel la detta Byrsa: la città propriamente detta; dove dimoravano gli abitanti, che circondata la cittadella, ed era chiamata Megara (App. p. 56. et 57. Strab. l. 17. p. 852. Boek. in Phal. p. 512.).

Asdrubale comandante dei Gartaginesi, alla punta del giorno, vedendo la vergognosia rotta delle sue truppe, onde vendioarsi dei Romani, e togliere ad un tempo agli abitanti ogni speranza di accomodamento e di perdono, formò ed esegui un progetto degno di lui (App. p. 72.). Questi era quell'Asdrubale civo

nimici; e ne costrul un nuovo per le sue trippe, di figura quadrata, circondato da grandi e profonde trincière armate di buone palizzate. Dal lato dei Cartaginesi fabbrico un muro alto dodici piedi, hancheggiato di tratto in. tratto da torri e da fortini : e sulla torre che era nel mezzo, se ne inalzava un' altra di legno assai alta, donde scoprivasi quanto accadeva in città. Questo muro occupava tutta la larghezza dell'istmo, croe venticinque stadi (una lega e un quarto). I himici, ch' erano a tiro delle freccie, fecero ogni sforzo per impedire quell' opera: ma siccome tutta l'armata vi lavorava sempre giorno e notte, così fu condotta a termine in venti giorni. Scipione ne trasse il doppio vantaggio, che le sue truppe, erano alloggiate più sicuramente e con maggior agio, e ohe per tal mezzo taglio l'andata de' viveri agli assediati, cui non se ne potevan più portar che per mare, lo che era difficilissimo, e perche il mare da quella parte era per lo più burrascoso, e perche la flotta romana vi faceva esattissima guardia. E questa fu una delle principali cagioni della carestia che si fece tosto sentire nella città. D'altronde Asdrubale distribuiva il frumento, che gli arrivava, soltanto ai trentamila uomini di truppe che servivano sotto di lui, non prendendosi gran pensiero degli altri (App.p.75.).

Per toglier loro vie meglio i viveri; Scipione intraprese di chiuder. Pingresso del porto con un argine che cominava da quella lingua di terra, di cui abbiamo parlato, la qual era vicinissima al porto. L'impresa parve a principio stolta agli assediati, ed essi schernivano gli operai. Ma quando videro che l' opera progrediva straordinariamente ogni giorne, cominciarono a temer daddovero, e pensaro no a renderla inutile. Donne, e fanciulli, tutti si accinsero al travaglio, ma con tal segretezza, che Scipione non potè mai penetrare cosa veruna dai prigionieri di guerra, i quali riferiyano soltanto che si sentiva un gran romore nel porto, ina senza che si sapesse ciò che vi si faceva. Finalmente, essendo in pronto ogni cosa, i Cartaginesi apersero improvisamente un nuovo ingresso da un' altra parte del porto; e comparvero in mare con una poderosa flotta poc' anzi costruita coi vecchi materiali che si trovavano nei magazzini: Si conviene, che se avessero tosto attaccato la flotta romana, se ne sarelibero infallibilmente impadroniti, perche aspettandosi jutt'altro, ed essendo tutti altrove occupati, l'avrebbero trovata senza remiganti, senza soldati, senza uffiziali, Ma, dice lo storico, era, decretato che Cartagine fosse: distrutta, Si contentarono pertanto di fare una specie d'insulto e di bravata ai Romani, e rientrarono nel porto (ibid. P. 74. ).

Due giorni doporfecero avanzare i loro vascelli per combattere daddovero, e frovacono l'inimico beni dispesso. Questa hattaglia, che doveva decidere dientrambi i partiti, su lunga edi ostinata, facendo fe truppe da una parte e dall'altra storit straordinary, quelle per salvare la patvia ridotta agli estremi, queste per compiere la loro vittoria. Nel combattimento

i. brigantini dei Cartaginesi destramente passando sotto il bordo dei gran, vascelli dei Romani ne rompevano ora la poppa, ora il timone, ora i remi, e se si trovavano pressati, ritiravansi con prontezza maravighosa onde; ritornar tosto alla carica. Rinalmente avendo le due armate combattuto con ugnal vantaggio fino al tramonto del sole, i Cartaginesi giudicarono cosa opportuna di ritirarsi, non perche si reputassero vintrama affine di ricominciare nel di seguente. Una parte de' loro vascelli non potendo entrare prontamente nel por to, perche l'imboccatura n'era troppo, angusta, si ritiro innanzi ad un rialto assal spazioso che si era fatto dirimpetto alle mura per iscaricarvi le mercatanzie, alla cur estremità era stato alzato durante la guerra un piccolo terrapieno, per timore che i nimici non se ne impadronissero. Gola vicomincio il combattimento più vivo che mai, e duro sino a notte molto inbltrata. I Cartaginesi vi soffersero assai, ed i vascelli che lore restarono, ritiraronsi mella città. Vennta la mattina. Scipione attacco il rialto; ed essendosene renduto padrone con molta fatica vi alloggio, vi si fortibeo, e vi fece fare un muro di mattoni dalla perte della città molto vicino alle inura, e di uguale altezza. Terminato che fu, vi fece salir sopra quattronila: uomini, ordinando loro di lanciare continuamente dardi e frecce sopra i nimici, i quali n'erano molto incomodati, perche essendo le due mura di eguale altezza, non gettavano quasi alcun dardo inutilmente. In tal mamera fini la campagna.

Correndo i quartieri d'inverno, Scipione s' applico a liberarsi dalle truppe ch'erano al di fuori, le quali molestavano, molto i suor convogli, e agevolavano l'andata di quelli che erano mandati agli assediati. A tale oggetto attacco una piazza vicina, detta Neferi, che serviva loro di riuro. In un' ultima azione perirono dalla parte de' nimici oltre a settantamila uomini tra soldati e contadini raccolti alla rinfusa, e la piazza fu presa a grande stento dopo ventidue giorni di assedio. Effetto di tal presa fu la dedizione di pressoche tutte le piazze di Africa; e dir quasi potrebbesi la stessa presa di Cartagine, perche da quell' istante fu quasi impossibile il farvi entrar viveri (Appian. p. 78,).

An. di R. 606. ag. G. C. 146. CN. COR-

NELIO LENTULO. L. MUMMIO.

Al principio di primavera Scipione attacco ad un tempo il porto chiamato Cothon, e la cittadella. Essendosi rendute padrone della muraglia che cingeva il porto, si gitto nella gran piazza della città, ch' era poco discosta, donde salivasi nella cittadella per tre strade in pendio cinte da una parte e dall'altra da gran numero di case, dall'alto delle quali scagliavasi una grandine di dardi sopra i Romani, cosicche questi furono costretti prima di andare innanzi di sforzare le prime case, e ivi prender posto, per poter di là scacciare quelli che combattevano dalle case vicine. Il combattimento all'alto e al basso delle case duro per sei giorni, e la strage fu orribile. Per nettare le vie, e agevolarne il

passaggio alle truppe, traevansi con uncini i corpi degli abitanti, che rano stati uccisi o precipitati dall' alto delle case, e gettavansi, noi fossi, la maggior parte ancora vivi e palpitatiti. In tale operazione che duro sei giorni esei notti, i soldati erano cambiati di tratto in tratto da altri freschi, senza di che sarebbero soggiacitti alla fatica. Il solo Scipione in titto quel rempo mon dorini, dovunque dando ordini, e concedendosi appena il tempo di pren-

dere qualche ristoro (id. p. 79.).

Gli assediati erano ridotti agli estreini, quando il settimo giorno si videro comparire alcum in abito di supplichevoli, i quali domandavano per unica composizione ai Romani, che si compiacessero di dare la vita a tutti coloro che volessero uscire dalla cittadella, il che fu loro conceduto a riserva dei soli desertori, Uscirono dalla città cinquantamila tra učimini e donne, i quali furono fatti passare verso i campi con buona guardia. I desertori, chi erano intorno a novecento, vedendo che non potevano sperare verun accomodamento, si trincerarono nel tempio di Esculapio con Asdrubale, la moglie, e i due figli di lui: dove, comunque fossero in piccolo numero, non tralasciarono di difendersi per qualche tetnpo, perche il luogo era-assai eminente, situato sopra rupi, e a cui si saliva per sessanta gradini. Ma finalmente pressati dalla fame, oppressi dalla stanchezza, fu giuoco forza sottostare : ed abbandonando il recinto del tempio, si rinchiusero nel tempio medesimo, 142 determinati di non lasciarlo che colla vita.

(App. p. 81.).

Frattanto Asdrubale pensando a salvare la sua, scese in segreto al piano, e presentatosi a Scipione, tenendo in mano un ramo di olivo, gittossi a suoi piedi. Scipione la fece tosto vedere ai desertori, i quali trasportati da rabbia e furore, vomitarono contro di lui mille ingiurie, e appiccarono fuoco al tempio. Mentre accendevasi, si dice che la moglie di Asdrubale si abbiglio di tutto punto, e ponendosi innanzi a Scipione coi suoi due figli, gli parlo ad alta voce di tal tenore : Io non invoco già contro di te, o Romano, la vendetta degli Dei poiche tu non fai che usare dei diritti della guerra. Ma possano gli Der di Cartagine, e tu d'accordo con essi punire, come lo merita, quel perfilo che ha tradito la patria, gli Dei, i figli suoil Quindi volgendosi ad Asdrubale : Scellerato; diss' ella, perfido, il più vila di tutti gli uomini; questo faoco è per seppeller me e i miei figli: quanto a te, indegno capitano di Cartagine, va ad ornare il trionfo del tuo vincitore, ed a soffrire alla vista di Roma il supplicio dovuto a' tuoi delitti. Dopo questi rimproveri trucido 4 suoi figli, Il getto in mezzo alle framme, e poi vi si precipito ancor essa. Tutti desertori fecero altrettanto.... .

Scipione, vedendo guella crita, che era stata tanto florida per settecento anni, paragonabile a più grandi imperi, per l'esteso domino sul mare, e sulla terra, per le numerose. armate, pegli elefanti, per le ricchezze, anzi superiore alle nostre nazioni per coraggio e magnanimità; la quale, sebbene spogliata d'armi e di vascelli, gli aveva fatto sostene. re per tre anni interi tutte le miserie di un lungo assodio: vedendo, dico, quella città ass solutamente rovinata, dicesi che non potes. se contenersi dal piangere sull'infelice destino di Cartagine. Considerava che le città, i popoli, gli imperi sono tanto soggetti alle rivoluzioni quanto gli uomini in particolare, che la stessa disgrazia era accaduta a Troja una volta così potente: é poscia agli Assiri, ai Medi, ai Persiani, il dominio de' quali estendevasi ampiamente ; e assai di fresco a Macedoni ancora, il cui impero avea sparso uno splendore si grande. Pieno di queste idee triste pronuncio due versi d'Omero (Iliad. 1. 6.) de' quali è questo il senso: un giorno la città sagra di Troja, e il bellicoso Priamo, e it suo popolo periranno, mostrando con questi versi la sorte futura di Roma, siccome confesso, a Polibio, il quale lo prego di spiegargli 1. 5 4 1. 11 1 il suo pensiero.

S'egli fosse etato rischiarato dalla luce della verità, avrebbe saputo ciò che c'insegna la Scrittura, che anni regno è trissportato da un popolo atl'altro per le ingiustizie; le violenze, e gli oltraggi che commette, e per la mala fede che asercita in varie guise (Eccli. A. 8.)." Cartagine è distrutta, perche l'avartia, la perfilia, la crudetta granzi arrivate al colmo. Roma avra lo stesso fine, qualora il lusso, l'ambizione, l'orgoglio, è teusurpasioni

travestite sotto la falsa sembianza di virtu e di giustigla avranno costretto il supremo padrone e distributore degli imperi a dare collacadutà di esso upa gran lezione all'universo.

Essendo stata presa Cartagine în țal mameră, Scipione ne abbandono, il hotifio să soldați per alcuni giorni, ad eccezione dell'oro; dell'argento, delle statue, e dell'altre offerte che si trovavano ne' tempi. Distribui poscia molti preni militari cosi ad essi, come agli uffiziali, fra quali due si erano principalmente distinti, Ti. Gracco, e C. Fannio, che i primi ezano saldi; sul muro. Fece orhave delle, spoglie nimiche un'naviglio leggenssimo, e lor mando a portare a Roma la notiziadella vittoria (Appine, p. 85.):

Eccitò ad un tempo i diversi popoli della Sicilia ad andare ciascuno a riconoscere e ripigliare: i quadri e le statue che i Cartaginesi avevano totto loro nelle precedenti guerre. E restituendo a quei d'Agrigento, il celebre toro di Falaride, disse loro, ele quel toro, il quale era un monumento ei della crudella de loro antichi rese della bonia dei loro inuori padroni, doveva insegnar loro se tornava meglio sottoparsi al giogo de Siciliani, che al governo del popolo romano (1).

Parecelije altre eitta di Sicilia racquistarono

<sup>(</sup>a) Quen tatrom Scipio cum redderet Agrigentinis divince dicture, acquam esse illes cogitare utrum esset Scytic talkes, aussie reseite, an populo romchiemperare, cum tiene monamentum at donesis cae trudeitante, et norme manuscudints finderent. Vic. in Vernat du n. 76.

parimente, per liberalità di Scipione, gli antichi loro ornamenti, ossia gli oggetti del loro culto. Diana fu renduta ai Segestani, Mercurio a' Tindaritani, e così del resto.

Avendo esposto alla vendita una parte delle spoglie che eransi trovate in Cartagine, Scipione severamente proibl a tutti i suoi aderenti di prendere o comperare cosa alcuna di quelle spoglie; tanto era intento ad allontanare da sè, e dalla sua famiglia fino il più leggiero sospetto d'interesse (Plut, Apophtheg:

Rom: ).

Quando la notizia della presa di Cartagine arrivo a Roma, si abbandonarono tutti senz' alcun freno ai sentimenti della più viva gioja, come se in quel solo istante si fosse assicurata la pubblica quiete. Riandavano col pensiero tutti i mali che avevan sofferti dai Cartaginesi in Sicilia, in Ispagna, ed anche in Italia per sedici anni successivi, ne' quali Annibale aveva saccheggiate quattrocento città, fatti perire in diverse occasioni trecentomilauomini, e ridotta Roma stessa agli estremi. Nella rimembranza di questi mali chiedevansi a vicenda, s' era poi vero che fosse distrutta Cartagine. Tutti gli ordini palesarono a gara la riconoscenza loro verso gli Dei, e la città per più giorni non si occupò che di sagrifizj solenni, pubbliche preci, giuochi, e spettacoli.

Dopo avere soddisfatto ai doveri di religione, il senato mandò dieci commessar ji n Aficia a regolarne congiuntamente a Scipione lo stato, e la sorte futura (Appian. p. 84°).

Stor. Rom. T. XIV.



La prima loro cura fu di far demolire quanto rimaneva ancor di Cartagine. Roma già padrona di pressoche tutto il mondo, non credette di poter essere al sicuro, sinche sussistesse il nome di Cartagine: tanto un odio inveterato, e da lunghe e crudeli guerre fomentato, dura eziandio oltre il tempo in cui è da temersi, e non cessa di sussistere se non quando l'oggetto che lo eccita ha cessato di essere (1). Si proibi a nome del popolo romano d'abitarvi in appresso, con imprecazioni orribili contra quelli che malgrado al divieto intraprendessero di farvi qualche fabbrica, principalmente dov' erano Birsa e Megara. Sembrava che ne fosse eccettuato il porto, potendo esser loro utile. Del resto non se ne proibiva l'ingresso ad alcuno, poiche a Scipione non incresceva che si vedessero i tristi avanzi di una città che aveva ardito di contendere con Roma dell' impero (2). Stabilirono inoltre che le città che avevano in questa guerra preso il partito de' nimici, fossero tutte smantellate, e del loro territorio fecero un dono agli alleati del popolo romano: gratificarono con distinzione quelli. d' Utica dando

<sup>(1)</sup> Negue se Roma, jam terrorum orbe superato, secum spreavit fore, si momen usquam manenet. Carthaginis. Ideo odium certaminibus orium, ultra menum durat, et me in victit guidem deponitur neque ante invisum esse desinit, quam esse desiit, Vell. Peterc. 1, 1. c. 12.

<sup>(2)</sup> Ut ipse locus corum; qui cum hac urbe de imperio certarunt, vestigia calimitatis ostenderet. Cic. Agrar. 2. n. 50.

loro tutto il paese frapposto a Ippona e Cartagine. Rendettero tributario tutto il resto, e ne costituirono una provincia del romano impero, che fosse retta da un annuo pretore. E questa si chiamò poi la provincia d'Africa.

Allorebé fu regolata ogni cosa, Scipione se ne tornò trionfante a Roma. Non si cra veduto mai trionfo si splendido; poiché i Cartagiresi non aveano per più e più anni portato in Africa senonché statue, rarità, oggetti curiosi e d'inestimabil prezzo, senza comprendere il denaro che fu depositato nel pubblico erario, e che montava a rilevantissime somme. Per questa importante conquista, Scipione si rendette proprio il soprannome di Africano, che portava già per diritto ereditario (App. ibid.).

Malgrado tutte le precauzioni onde impedire che non si potesse pensare a ristabilire Cartagine, dopo men di trent' anni, uno dei Gracchi, per vezzeggiare il popolo, intraprese di ripopolarla, e vi condusse una colonia composta di seimila cittadini. Avendo saputo il senato, che parecchi fenomeni funesti avevano sparso il terrore fra gli operai allorchè si disegnava il recinto, e si gettavan le fondamenta della nuova città, volle impedire che non si proseguisse: ma il tribuno poco dilicato in religione, e poco scrupoloso, malgrado i sinistri presagi sollecitò l'opera, e la forni in pochi giorni. Questa fu la prima colonia romana mandata fuori d' Italia (App. p. 85. Plut. in vit. Graech. p. 85q:).

Ma la disavventura del suo fondatore impedi che la colonia non si sostenesse. Convien credere che non vi fossero senonche una specie di capanne quando Mario vi si ritiro fuggendo in Africa: poiche si dice che egli menava una vita povera sulle rovine e sugli avanzi di Cartagine, consolandosi colla vista d'uno spettacolo si maraviglioso, e potendo eziandio in qualche modo col suo stato servire di conforto a quella sventurata città (1).

Appiano racconta che Giulio Cesare, dopo la morte di Pompeo, essendo passato in Africa, vide in sogno una grande armata, che
lo chiamava piagnendo; e che tocco dal sogno
egli noto sul suo diario il progetto che in tale
occasione avea formato di riedificare Cartagine e Corinto: ma che essendo stato poco
dopo ucciso da' congiurati, Cesare Augusto figlio adottivo di lui, trovato quel ricordo, fece
riedificare la città di Cartagine presso al tuogo in cui era l'antica, onde non lo cogliesser o
le maledizioni, che erano state fulminate',
quando fu demolita, contra chiunque ardisse
di rifabbricarla.

Nulladimeno Strabone e Plutarco attribuisono il ristabilimento di Cartagine e di Corinto a Giulio Cesare: e Plutarco stesso osserva come una particolarità, che siccome erano state insieme prese e distrutte, così fossero ad un tempo riedificate e ripopolate. Sembra che il ristabilimento di Cartagine fosse

<sup>(1)</sup> Marins cursum in Africam directle, inopomne vitam in ingurio ruinarum carthagineasium toloravit: cum Marius aspiciens Carthaginem, illa inuens Marium, alter alteri pussent esse solatio. Vell, Patero. 1. 2. 0.19.

incominciato da Giulio Cesare. Ma la morte di lui, e le guerre civili che la seguirono, avendone ritardata l'esecuzione, Augusto mise l'ultima mano all'opera. Checche ne sia, Strabone accerta che fin da' suoi tempi Cartagine era popolata quanto qualunque altra città dell'Africa; ed essa fu sempre sotto gl' imperatori seguenti la città capitale di tutta l' Africa. Ha sussistito eziandio con isplendore per circa a settecent' anni; ma finalmente fu distrutta del tutto da' Saraceni verso il fine del settimo secolo (Strab. L. 17. p. 853. Plut. in Caes. p. 738.). Tunisi per diritto di vicinanza trasse profitto dalle rovine di essa. La penisola che questa occupava è anche al presente chiamata dai navigatori promontorio di Cartagine.

Parlero in progresso del carattere, e delle grandi qualità del secondo Scipione l'Africano. Credo dover ora trattare, della guerra di Acaja, e della distruzione di Corinto, che è contemporanea a quella di Cartagine.

## PARAGRAFO QUARTO

Tumulti in Acaja. La lega achea dichiara la guerra a Sparta. La Beozia si unisce agli Achei. Metello sconfigge l'armata degli Achei. Si rende padrone di Tebe e di Megara. Il console Mummio arriva innanzi a Corinto. Gli assediati danno temerariamente battaglia, e la perdono. La città di Corinto è presa, messa a fuoco, e interamente distrutta. L'Acaja è ridotta

Essendo arrivati i commessari, fu convocata l'assemblea a Corinto. Aurelio: Oreste era capo della commessione. Il senato aveva ordinato loro d'indebolire il corpo della lega, e quindi separarne più città che potessero. Oreste notificò all'assemblea il decreto del senato, che traeva dalla lega Sparta, Corinto, Argo, Eraclea vicina al monte Oeta, Orcomene d' Arcadia, col pretesto che queste città dapprincipio non aveano fatto parte del corpo degli Achei. Quando i deputati componenti l'assemblea rendettero conto di tal decreto alla moltitudine, essa furente scagliossi su tutti'i L'acedemoni che si trovavano in Corinto, li tagliò a pezzi, strappò dalla casa dei commessari quei che vi si erano ritirati, ed avrebbe maltrattato i commessari medesimi, se non si fossero colla fuga sottratti alla violenza.

Oreste, ed i suoi colleghi ritornati a Roma, esposero quanto era loro accaduto. Il senato ne fu assai corrucciato, e deputò all'istante Giulio nell' Acaja con alcuni altri commessarj; ma gl'incaricò di dolersi con moderazione, ed esortare soltanto gli Achei a non dare ascolto a tristi consigli, onde per imprudenza non cadessero in disgrazia dei Romani, il qual disastro potevano scansare col gastigar eglino stessi quei che ve gli avevano esposti. Cartagine non era-ancora presa, e importava che non si disgustassero alleati si potenti come gli Achei. I commessarj trovaro fra via un deputato che i sediziosi mandavano a Roma, lo ricondussero con essoloro in

Egio, dove era stata convocata la dieta della nazione. Eglino vi parlarono con moderazione e dolcezza. Nel ragionamento non si dolsero punto degl' insulti fatti ai commessari, o gli scusarono meglio eziandio che fatto non avrebbero gli stessi Achei, e nemmeno fecero menzione delle città che volevano sciogliere dalla lega. Si ristrinsero ad ésortare il consiglio a non aggravare la prima loro colpa, a non irritar vie maggiormente i Romani, ed a lasciare Lacedemone in pace. Furono sommamente gradite rimostranze così moderate da chiunque avea senno. Ma Dieo, Critolao, e-i loro partigliani, scelti in ogni città tra' più scellerati, empj e facinorosi, sofhavan negli animi il fuoco della discordia, facendo intendere che la dolcezza dei Romani non derivava che dall'inselice stato dei loro affari in Africa, ove in più incontri avevano avuto la peggio, e dal timore che la lega achea non si dichiarasse contro di loro.

Usarono pertanto coi commessarj le più gentili maniere, dicendo loro che si manderebbe Tearide a Roma. e pregando essi medesimi a trasferirsi a Tegea (1) per ivi trattare coi Lacedemoni, e disporli alla pace. Difatti essi vi si recarono, e indussero quelli di Sparta ad accomodarsi cogli Achei, ed a sospendere qualunque ostilità finche nuovi commessarj venissero da Roma per terminare pacificamente tutte le controversie. Ma dal canto degli Achei Critolao solo si portò al congresso,

<sup>(1)</sup> Città situata sulle rive dell' Eurota.

ed anzi non vi arrivo che assai tardi, quando non lo si aspettava quasi più. Il resto della sua condotta corrispose al principio. Egli non volle punto piegare. Disse non essergli permesso di decidere cosa alcuna senza l'assenso della nazione, e che riferirebbe l'affare all'assemblea generale, la quale non poteva radunarsi che fra sei mesi. Questo tristo artificio, o piutosto questa mala fede punse Giulio sul vivo. Dopo aver congedato i Lacedemoni, parti per Roma, ove dipinse Critolao per uomo strava-

gante e furibondo.

Non si tosto i commessari furono usciti dal Peloponneso, che Critolao corse di città in città durante l'inverno, e convocò alcune assemblee col pretesto di far conoscere-ciocchè era stato detto ai Lacedemoni nelle conferenze tenute in Tegea; ma in sostanza per inveire contra i Romani, e dare un aspetto odioso a tutta la loro condotta, onde ispirare contro di loro quell' abborrimento ed avversione, da cui egli stesso era invaso, nel che pur troppo riusci. Proibi inoltre ai giudici di processare alcun Acheo, e incarcerarlo per debiti sino al compimento dell' affare incominciato tra·la dieta e la Lacedemonia. Quindi si concilio la moltitudine, e la dispose a ricevere tutti gli ordini che gli fosse piaciuto d'imporle. Incapace di riflettere sull'avvenire, ella si lasciò prendere all' esca del primo vantaggio che gli si propose.

Avendo inteso Metello in Macedonia i torbidi ond' era agitato il Peloponneso, vi deputò quattro Romani d'illustri natali, che giunsero

- Sherring

a Corinto nel tempo che vi era adunato il consiglio. Vi parlarono con gran moderazione, esortando gli Achei a non provocarsi la collera dei Romani con una imprudente e temeraria leggerezza. Furono derisi, e ignominiosamente scacciati dall'assemblea. Si raccolse una truppa innumerevole d'operai e di artigiani intorno a loro per insultarli. Tutte le città d'acaja allora a così dire farneticavano; ma Corinto più che tutte le altre, ed erasi abbandonata a una specie di furore. Si era dato loro a credere che Roma volesse ridurle tutte in ischiavith, e distruggere assolutamente la lega achea.

Critolao vedendo con piacere che tutto riusciva secondo-il suo genio, parlamenta il popolo, lo irrita contra que' magistrati che non entravano nelle sue mire, si trasporta contra gli stessi ambasciatori, solleva gli spiriti contro di Roma, e fa intendere ch' egli senza aver ben prese le sue misure non aveva intrapreso di far fronte ai Romani ; che aveva qualche re nel suo partito, e che alcune repubbliche parimente èrano disposte a collegarsi con lui. Col mezzo di questi sediziosi discorsi riusci a far dichiarare la guerra ai Lacedemoni, e di rimbalzo ai Romani. Allora gli ambasciatori si separarono; uno di essi si porto a Sparta per ivi osservare gli andamenti dei nimici. Un altro parti per Naupatto, e due rimasero in Atene, fintanto che vi arrivasse Metello.

Il magistrato dei Beozi, il quale chiamavasi Pitea, temerario e violento al pari di Critolao, pensò come lui, ed impegnò i Beozi ad unir le armi loro a quelle degli Achei; erano scontenti d'un giudizio che Roma avea renduto contro di loro. La città di Calcide si lascio pur trarre nel loro partito. Gli Achei con si deboli ajuti s'imaginarono di poter sostenere tutto il peso della potenza romana; tantogli accecava il loro furore.

I Romani avevano scelto per uno dei consoli Mummio, e incaricato lo avevano della guerra d'Acaja. Metello, che desiderava di prevenirlo, e rapirgli la gloria di aver terminato quella guerra, mandò nuovi ambasciatori agli Achei, e promise loro che il popolo romano metterebbe in non cale il passato, e perdonerebbe le colpe loro, se rientravano nel dovere, e acconsentissero che alcune città che erano per lo innanzi state notate, fossero distaccate, dalla lega. Fu con alterigia rigettata una tale proposizione. Allora Metello fece che si avanzassero le truppe contra gli Achei, li colse vicino a Scarfea, città della Locride, e riportò una considerabil vittoria, in cui fece più di mille prigioni. Critolao nella battaglia disparve, senza che dipoi siasi saputo ciò che ne avvenisse. Si crede che caduto nel fuggire in una palude, vi si sia annegato. Dieo prese il comando invece di lui, rendette liberi gli schiavi, e atmò quanti fra gli Achei e gli Arcadi rinvenivansi da fazione. Questo corpo di truppe montava a quattordicimila fanti, e seicento cavalli. Ordinò inoltre ad ogni città una nuova leva. Le città esanste erano all'ultima desolazione. Parecchi privati, perduta già ogni speranza, davansi la morte; altriabbandonavano una patria infelice, in cui nonvedevan per loro che una certa rovima. Malgrado a mali si gravi non pensavano di appigliarsi all'unico partito che liberar ne li poteva. Detestavano la temerità dei loro comandanti, e non pertanto la secondavano.

Metello dopo il ricordato combattimento, incontrò mille Arcadi nella Beozia presso a Cheronea, che cercavan di ritornarsene al loro paese; furono tutti passati a fil di spadazo Di la colla sua armata vittoriosa marciò verso Tebe, che trovò pressoche affatto deserta. Mosso a pietà dell'infelice stato di questa città, vietò che si toceassero i tempi, e le case, e si uccidesse, o si facesse prigioniero alcun abitante della città, e della campagna. Fu eccettuato Pitea, l'autore di tutti i loro mali, che gli fu condotto innanzi, e messo a morte.

Da Tebe, dopo aver preso Megara, la cui guarnigione erasi ritirata al di lui arrivo, fece egli marciare le sue truppe verso Cominto, ove Dieo si era rinchiuso. Vi mandò tre dei principali della lega per esortare gli Achei a ritornare ad essi accettando le condizioni di pace che loro si offerivano. Metello bramava ardentemente che si terminasse l'affare prima dell'arrivo di Mummio. Gli abitanti dal canto loro desideravano vivamente di veder terminare i loro mali, ma non erano padroni di se medesimi, e la fazione di Dieo disponeva di ogni cosa. I deputati furon cacciati in prigione, e sárebbero stati uccisi, se Dieo non avesse veduto il popolo estremamente irritato pel supplizio che si era fatto soffrire a Sosicrate, il quale parlava di rendersi ai Romani. Così i prigionieri furono rilasciati.

Le cose erano in tale stato quando Mummio arrivò. Egli avea marciato a passo sforzato, temendo non fosse ogni cosa finita al suo arrivo, e che altri in sua vece non avesse l'onore della vittoria: Metello gli cedette il comando, e tornossene in Macedonia. Quando Mummio raccozzò tutte le sue truppe, appressossì alla città, e pianto il campo. Stando con negligenza al suo posto un corpo di guardia avanzato, gli assediati fecero una sortita, l'attaccarono vivamente, ne uccisero parecchi, ed inseguirono gli aftri pressochè sino alle trincee.

Questo picciolo vantaggio accrebbe il coraggio degli Achei, e quinci divenne loro funesto. Dieo presento la battaglia al console. Questi per accrescerne la temerità, ritiene le sue truppe nel campo, come se il timor l'arrestasse. La gioja e l'audacia degli Achei si aumentarono a un segno che non può esprimersi. S'avanzano alteramente con tutte le truppe loro, avendo posto le mogli e i figli sopra alcune eminenze vicine per esser testimoni del conflitto, e facendosi seguitare da un gran numero di carra destinate a trasportare il bottino che era per farsi sopra i nimici: tanto si reputavano certi della vittoria.

Non vi, su mai sidanza più temeraria, o più mal sondata. I faziosi "avevano cacciato dal servizio e dai consigli tutti coloro ch'erano capaci di condurre le truppe, e reggere gli affari, e ne avevano loro sustituito altri senza talenti e senza abilità, ond' essere più padroni del governo, e signoreggiare senza resistenza. I capitani ignari dell'arte militare, codardi. inesperti, non aveano altro merito che un furore cieco e frenetico. L'arrischiare senza necessità una battaglia che doveva decidere della sorte loro, anziché pensare a difendersi lungamente e con bravura in una piazza tanto forte quanto era. Corinto, e ad ottenere vantage giose condizioni con una vigorosa resistenza, era l'eccesso della follia. Accadde il combattimento vicino a Leucopetra (1) nello stesso ingresso dell'istmo. Il console aveva disposto una parte della sua cavalleria in imboscata, dond'essa usci a tempo per attaccare in fianco quella degli Achei, la quale assalita all' improvviso piego all'istante. L' infanteria fece un po' più di resistenza; ma siccome non era più coperta, ne sostenuta dalla cavalleria, cosi fu tostamente rotta e fugata. Se Dieo si fosse rifirato nella piazza, avrebbe potuto resistervi per qualche tempo, ed ottenere una capitolazione onorevole da Mummio, il quale non cercava senonche di terminare la guerra. Ma abbandonato alla disperazione corse a spron battuto verso Megalopoli sua patria; ed entrato in sua casa, vi appiccò il fuoco, uccise la moglie onde non cadesse nelle mani dei nimici, prese il veleno, e così da se stesso diede alla sua vita un fine degno di tutte le colpe che aveva commesse.

Dopo la rotta perdettero gli abitanti la

<sup>(1)</sup> Luogo ignoto.

speranza di difendersi. Essendo sconsigliati, codardi, e discordi, njuno si prendeva il pensiero di raccorre i rimasugli della sconfitta per resistere ancora, e costrignere il vincitore a conceder loro qualche discreta condizione. Quindi tutti quegli Achei, che eransi ritirati in Corinto, e la maggior parte dei cittadini, uscirono la notte seguente, e si salvarono ove poterono. Essendo il console entrato in città, l'abbandono al saccheggio. Si fece man bassa su tutti gli uomini che vi eran rimasi; le femmine ed i fapciulli si vendettero; dopo aver poste in serbo le statue, i quadri, i mobili più preziosi per mandarlı a Roma, si misero a fuoco tutte le case, e tutta la città si ridusse in un generale incendio, che durò più giorni. Pretendesi, ma senza fondamento, che l'oro, l'argentò, e il rame liquefatti insieme formassero un nuovo metallo prezioso. Si demolirono immantinente le mura, e si smantellarono fino da' fondamenti. Si eseguiva ogni cosa per ordine del senato onde gastigare l'insolenza de' Corinti, i quali aveano violato il diritto delle genti maltrattando gli ambasciatori che Roma aveva loro mandati.

In tal guisa peri Corinto nell'anno stesso che Cartagine fia presa e distrutta da' Romani. Sembrava che ne si pensasse a far leva di nuove truppe per la difesa del paese, ne a convocare alcuna assemblea per diliberare interno al partito ch' era da prendersi, ne che alcuno si reputasse obbligato a proporre qualche rimedio a' pubblici mali, ne finalmente che si ecreasse di riamicare i Romani col mezzo

di alcuni deputati che implorarne dovessero la clemenza. A considerare una tale non curanza și sarebbe detto ché la lega achea fosse rimasa tutta sepolta sotto le rovine di Corinto: tanto l'orribile distruzione di questa città aveva spaventato tutti gli spiriti, ed ab-

battuto generalmente il coraggio. Si punirono eziandio le città, che avevano preso partito nella sollevazione degli Achei. atterrandone le mura, e togliendo loro le arme. I dieci commessari dal senato mandati per assettare gli affari della Grecia d'accordo col console, abolirono il governo popolare in ogni città, e vi crearono alcuni magistrati. scelti tra i più doviziosi cittadini. Lasciarono ad essi nulladimeno le leggi e la libertà loro. Si abolirono parimente tutte le comuni assemblee che si tenevano presso gli Achei, i Beozi, i Focesi, e vari altri popoli: ma poco dopo furono ristabilite. La Grecia d'allora in poi fu ridotta a provincia romana, sotto il nome di provincia d' Acaja, poichè al punto che fu presa Corinto, gli Achei erano il popolo più potente della Grecia; il popolo romano vi mandava ogni anno un pretore pergovernarla.

Roma distruggendo in tal maniera Corinto, credette di dover dare un esempio di severità per atterrire i popoli, che la soverchia sua clemenza avea renduto arditi e temerari per la speranza che avevano di ottenere dal popolo romano il perdono di tutte le colpe loro. D'altronde la vantaggiosa situazione della città, ove i popoli sollevati avrebbero potuto mettersi a quartiere, e farne piazza d'armi

contra i Romani, li determino a distruggerla interacente: Cicerone (1), il quale non disapprovava che si fossero in tal-modo trattate Cartagine e Numanzia, desiderava che si fosse risparmiata Cornito.

Si vendette il bottino di Corinto, e se ne ritrassero considerabili somme. Tra i quadri ve n'era uno, opera di un celebre pittore (2), rappresentante Bacco, il cui merito non fu conosciuto dai Romani, i quali allora ignoravano checche riguarda le belle arti. A Polibio, clie si trovava allora cola per alleviare i mali della sua patria, come diro frappoco, rincrebbe di veder che quel quadro servisse di tavo la ai soldati per giuocare a'dadi. Nella vendi-ta che si sece del bottino su aggiudicato ad Attalo per secentomila sesterzi, cioè sertantacinque mila lirc. Plinio parla di un altre quadro dello stesso pittore, clie il medesimo Attalo compero per cento talenti, o centómila scudi. Le ricchezze di quel principe erano tanto esorbitanti, che correva il proverbio attalicis conditionibus. Nulladimeno sembra che queste somme sorpassino il verisimile. Checche ne sia, il console attonito che si fosse inalzato quel quadro a si alto prezzo, uso

<sup>(1)</sup> Majores nostri ... Capihogiaem el Numanicini funditus susuleruni. Nollem Torbinhum. Sed osedo adiquid seculos, opportunitatem loci maxime, na possost aliquando ad bellum faciendum locus love adhortari. De office 14, n. 30.

<sup>(2)</sup> Questi era Artstide. Il quadro, di cui si parla, era tanto stimato, che si diceva comunemente. Tutti i quadri cono un nulla in paragone di quello di Bacco.

<sup>·</sup> Stor. Rom. T. XIV.

della sua autorità, e contro la fede, pubblica se lo ritenne, malgrado, le querele d'Attalo, perchè s' immagino che vi fosse qualche occul-

ta virtu che non si conoscesse.

Egli non si comportava cost pel suo particolare interesse, ne per appropriarselo, poiche lo mando a Roma, onde servisce di ornamen. to alla città. Per la qual cosa, dice Cicerone (1), egli orno ed abbelli la sua casa assai meglio che se vi avesse riposto il quadro. La presa della città più ricca e più opulenta che vi fosse in Grecia non lo arricchi neppure di un obolo. Gli esempi di si nobile disinteresse non erano ancora divenuti rari in Roma; e alcuni rinomatissimi personaggi vi perpetuavano la tradizione delle massime antiche, secondo le quali, il trar vantaggio dal comando per arricchirsi era pon solo una vergogna e un infamia, ma eziandio una prevaricazione eriminosa. Il quadro di cui ragiono, fu riposto nel tempio di Cerere, ove concorrevano gl'intendenti a vederlo per curiosità come una perfetta opera dell'arte. Rimase in quel tempio sinche questo si consumo per le fiamme.

Mummio era un gran guerriero, ed un grand' uomo dabbene, ma poco erudito, senza cognizione delle arti, senza gusto per le opere

<sup>(</sup>i) Namquid L. Mammius copicsior, cum copicsissignam urbem funditus sustulisset? Italiam ornare, quan domum suam; maluit, Quahiyuam, Italia ornaia, domus ipsa mili videius ornatior ... L. us abstimentice, not hominis est solum; sed etiam tepisrum ... Habere quaestii rempublicam uon modo turpe set, sad sceletatum etiam et nofarium. De offic, l. s. n. 90-ct 13.

di pittura e di scultura, delle quali punto non distingueva il merito, non credendo che passasse alcuna differenza fra quadro e quadro, statua e statua, ne che yi aggiugnesse pregio il nome de grandi artisti. Lo paleso chiaramente in tale occasione. Egli aveva incaricati alcuni imprenditori di far trasportare a Roma parecchi quadri, e molte statue dei più eccellenti autori. Non vi sarebbe stata mai perdita alcuna meno riparalile che quella di tale deposito, composto delle opere più distinte de rari artisti, i quali contribuiscono a rendere il secolo loro rispettabile alla posterità pressoché quanto i gran capitami. Mummio nulladimeno raccomandando la cura di si preziosa raccolta a quelli ai quali la confido, minacciolli in tuono risolufo, che se le statue, i quadri, e le cose onde gl'incaricava di ossere mallevadori, si perdeyano, o si guastavano fra via, gli avrebbe costretti a sustituirne alicettante a spesa loro (1).

Non sarebbe a desiderarsi, dice, uno storico, il quale ci ha conservato questo fatto, the sussistesse ancora una si fortunata ignoranza, e non sarebbe forse a preferirsi iiguardo al ben pubblico questa goffaggine alla

<sup>(1)</sup> Mummius tam riedis fuis, nt, capta Cormilio, com maximorum, artificium perfectas, mantimos tadudas ac statunas in licham portuguadas locaret, pitierio praediareondinecintimus, si cas perdidissent, mones cos redidituros. Non tamen, paio dubites, l'inact, quin most pro republica fuerti, munere adhur rudem Corintheior man intellectim, quaem in tantime as intelligis, et un hac peudatità illa impredentia decore publico fuerit convenicatur, Vell. Palest, 1, 1, u. 15. 5.

estrema dificatezza, cui il nostro secolo ha portato il gusto per tali rarità? Egli-parlava 'in un tempo, inicul il gusto per le belle opere dell'arte era "a magistrati un' occasione di eserchave qualunque-maniera di ruberie, e di estrosioni felle provincie.

He detto che Polibio (ap. Valas. p. 190-192) vidorinando dal Veloponfieso, si dolse in vedese la distripzione e l'incendio di Corinto, e la patria ridotta apravincia del soffeno impero. Se vi fu cosa atta a consolatio in quella funestissima circostanza, fu l'occasione che egli ebbe di difendere la memoria di Filoperpena, suo maestro pella scienza della guerra.

Essendosi un Romano proposto di far atterrare le statue erette a questo eroe, ebbe l'ardire di accusarlo criminalmente, come se fosse vivo, innanzi a Mummio qual nimico dei Romani, che ne avea sempre attraversato i disecmi. L'accusa era impudente, ma aveva qualche colore, e non era affatto senza fondamento. Polibio prese a difenderlo caldamente. Egli dimostro Filopemene come il pri gran . capitano che la Grecia avesse prodotto negli ul-. timi teropi, che aveva forse troppo spinto il suo zele per la libertà della patria; ma cire in pareccine occasioni aveva prestati servigi importantissimi al popolo romano, come nelle guerre contra Antioco, e contra gli Etoll. I commessari, innanzi a' quali egli trattava una causa si bella, mossi dalle ragioni, e molto pin dalla glatitudine di lui verso il suo maestro, decisero che non si toccassero le statue di Filopemene in qualunque città. Polibio, prevalendosi

della buona volontà di Munmio, gli domando estandio le statue di Ariato e di Aciaco, e qui ste furono a lui concedute comerche fossere ggastate trasportate dal Peloponneso nelli Acarnania. Gli Achei, si compiacquero tanto dello zelo che Polibio mostro in tale incontro per conservare i monumenti de gcand, ummini del suo paese, che eressero a lui stesso uma statua di marmo (Polybi ap. Pales, p. 490-192.).

Nello stesso tempo diede una pruova del suo disinteresse che gli torno in tante onere fra i cittadini, quanto il suo coraggio in difendere la memoria di Filopemene. Dopo la distruzion di Corinto si penso a punire ghi autori dell'insulto fatto a romani ambasolatori, e si misero i loro beni all'incanto. Quando si venne a quelli di Dieo, che vi avena avuta la principal parte, i dieci commessari ordinaromo al questore; che gli esponeva alla veridita; di lasciare che l'olibio di que'beni piglinese quanto gli piacesse senza esigeine e nemmeno riceverne alcun prezzo. Rifiuto Polibio l'offerta comunque vantaggiosissima, poiché gli parce di. rendersi in qualche maniera complice delle colpe di quello scellerato, col-prendere alcunaparte de suoi beni; senzache fentitava cosa turpe l'arricchirsi colle spoglie d'un suo concittadino. Non solo non volle accettare, cos alcuna, ma esorto eziandio parecchi suoi amiei a non desiderar nieute di checche spettava per lo innanzi a Dieo, e tutti quelli che seguirono il suo esempio, furono sommamente lodati,

Tale condotta procacció a Polibio presso i commessarj tale estimazione, che uscendo dalla Grecia la pregarono di trascorrere tutte le città poc' anzi conquistate, e di accomodarne le controversie, fino a tanto che avvezzate si fossero al cangiamento che vi si era introdetto, e alle nuove leggi che loro erano state date. Polibio soddisfece a così onorevole incumbenza con tal dolcezza, giustizia e prudenna, che e riguardo al governo generale, e riguardo alle querele de privati, si calmo ogni cosa, e riterno a una perfetta tranquillità. In riconoscenza di si gran beneficio gli si eressero statue in più luoghi, una tra le altre, nella cui base eravi questa isorizione: Che la Grecia nan avrebbe errato, se fin da principio fosse stata docile ai consigli di Polibio; e che dope i suoi errori, ella avea trovato in lui solo un rimedio a' suoi mali (Polyb. ibid.

, I'dlibio dopo avere in tal guisa stabilito Fondine, e la tranquillità nella sua patria, torno a raggiugner Scipione a Roma; donde lo segui a Numanza; come lo aveva accompa-

gnato innanzi a Cartagine.

Metello ritornato a Roma riporto. l'onore del tisono, come vincitore della Macedonia cidell'Agaja, ed assunse il soprannome di Macedonia. L'impastoro Andrisco era strascinato avantial suo cocchio. Fra le spoglie compave il così detto squadrone di Alessandro di Grande. Questo prinsipe nella battaglia del Gronteo avea perduti tenticinque bravi cavalleri della così detta compagnia degli amici del re. Egli fece fare, a ciascheduno di Ioro da Lisippo, ch'era, il migliore artista in tal

genere, una statua equestre, e vi aggiunse la sua. Queste statue grano, state inalzate a Dium etità di Macedonia. Metello fecele trasportare a Roma, e ne decorò il suo trionfo.

Mummio ottenne anch' egli l'onore del trionio; e in conseguenza della conquista che avea fatta dell'Acaja, prese il soprannome di Acaico. Fece portare nel suo trionfo un gran numero di statue e di quadri, che ocnarono poscia i pubblici edifizi di Roma, é di parecchie altre città d'Italia; ma non n'entro alcuno mella casa del trionfatore.

## LIBRO XXVII

Che comprende uno spazio di circa a venti anni. Contiene principalmente la guerra contra Viriato, e quella di Numanzia; poscia molti fatti staccati sino ai commovimenti dei Gracchi.

## PARAGRAFO PRIMO

La Spagna de una grande inquietudine a' Romani. Questi fanno molte perdite nella Celtiberia. Diversi popoli della Spagna spediscono deputati a Roma a chiedere la pace. Discorso dei deputati. Il senato li rimanda a Marcello, ma ordina segretamente la guerra. La gioventu ro nana ricusa d'andar a servire in Ispagna. Il giovine Scipione offre il suo servigio, e si trae dietro tutta la gioventu. Marcello conchiude la pace co' Coltiberi. Avariztà crudele del console Lucullo. Assedio, e conquista di Interoazia. Duello e vittoria di Scipione. Lucullo forma e leva l' assedio di Pallan. zia. Il pretore Gatha è sconfitto in Lusitania. Perfidia detestabile di questo pretore. Viriato scappa dal macello . Di semplice pastore diventa un terribile guerriero. Fevondo di strattagemmi batte in più incontri i Romani. Il console Fabio Emiliano marcia contra Viriato. Una parola di Scipione esclude i due consoli dal comando delle armi. Fabio riporta molti vantaggi

sopra Viriato. Metello fa la guerra contra i Celtiberi per due anni. Sua fermezza ed umanità, Motto di lui sul segreto. Elogio e. carattere di Viriato. Dopo avere sconfitto il console Fabio, si ritira nella Lusitania. Q. Pompeo perviene al consolato per un gruifizio degno di biasino. Eccessi a' quali si. trasporta Metello quando intende che Pompeo deve succedergli. Diverse spedizioni di Pompeo poco considerabili. Spedizioni di Fabio nella Spagna Ulteriore. Pade conchiusa tra Viriato e i Romani. Questa pace è rotta. Viriato si sottrae con artifizio datta persecuzione di Cepione, Egli inutilmente gli dominda la pace. Cepione, divenuto odipso a tuttu l'armata, corre un gran rischio. Fa uccidere Viriato per tradimento. Quanto sia compianto questo capitano. Funerali e merito di lui. Pompeo continuan. do l'assedio di Numanzia durante il verno, rovina le sue trappe. Conchiude un trattato di pace coi Numantini. Pompeo nega . di aver fatto il trattato, ed ha il credito di farsi assolvere in Romg. Esempio di severità contra un desertore. I due consoli sono fatti prigioni dai tribuni del popolo. Fermezza del console Nasica riguardo al popoto. Bruto fabbrica Valenza. Purga la provincia dagli assassini. Popillio sconfitto per via di stratagemma innanzi a Numanzia. Mancino arriva dirimpetto a questa città. Si ritira di notte, ed è inseguito da Numantini. Fa con loro un indegno trattato. pur opera di Tiberio. E mandato a Roma.

Mancino, e i deputati di Numanzia sono ascoltati in senato. Ti. Gracca sostiene vigorosamente la causa di Mancino. Il console Emilio attacca i Vacci, assedia Palanzia, ed è finalmente costretto a fuggire precipitosamente. Fortunati agvenimenti di Bruto nella Spagna. Passaggio del fiume dell'obblio. Si ordina a Roma, che sia abbandonato Mancino a' Numantini. Questi riousano di riceverlo. Egli ritorna a Roma. Nobile confidenza del console, Furio nella sua virtu. Scipione Emiliano è nominato console. Gli è data per provincia la Spagna. Egli si applica a riformare l'armata, e vi riesce: Essa cangin aspetto interamente . Giugurta va a ritrovare Scipione. Mario milita sotto il suo comando. Scipione persiste a ricusare il combattimento contra i Numantini. Egli tira linee di contravvallazione, e di circonvallazione intorno alla città. Impedisce il passaggio del fiume Durio. -Ordine maraviglioso ch' egli stabilisce per essere informato di egni cosa. Vani sforzi de Numantini. Essi implorano il soccorso degli Arvachi. Scipione gastiga severamense la città di Luzia. Generosità, e.disinteresse di Scipione. I Numantini fanno domandare la pace. Numanzia trucida i propri deputati. La fame vi fa stragi orribili. Finalmente Numanzia si arrende. Si fanno mortr molti. E spianata. Trionfi di Scipione e di Bruto. Riflessioni intorno al coraggio de'Numantini, è alla distruzione di Numanzia. Vita privata di Scipione Africano.

-102

Mentre le armi romane prosperavano nell'Africa e nell'Acaja, eve distrussero interamente Cartagine e Corinto, non sortirono così felice successo in Ispagna, la quale benche vinta più volte non fu mai-doma, ne sottomessa perfettamente prima di Augusto. Abbiamo avvertito altreve, che fra tutte le provincie dell'impere, questa fu la più restia a sottoporsi al giogo dell' obbedienza, e che sempre disposta a ribellarsi fece più lunga e più ostinata resistenza. Tale si è il carattere che le da Orazio in più luoghi innalzando le vittorie che sopra i popoli della Spagna Augusto ottenne o per se stesso, o pe' suoi. luogotenenti, e la gloria che gli torno finalmente dal sottometterla (1). Nel tempo di cui siamo per parlare, la Spagna diede una gran briga ai Romani. Viriato da un canto, ed i Numantini dall'altro ne disfecero sovente le armate, e copersero di vergogna e di obbrobrio i loro condottieri. Io non faro due titoli diversi della guerra di Viriato e di quella di Numanzia, poiche essendo la durata della prima compresa in quella della seconda, e tino a un certo segno confusi essendone i successi, parmi che ogni cosa comprender si possa sotto il nome di guerra di Spagna. La qual guerra si fece in diversi luoghi per vent' anni con qualche interruzione, ma sempre con sommo accanimento, e non termino che colla intera distruzione di Numanzia.

<sup>(1)</sup> Cantabrum indoctum juga ferre nostra: Od. 6. 1: a. Cantaber sera domitus catena. Od. 8. 1. 3. Cantaber non ante domabilis. Ode 14. 1. 4.

An. di R. 598. av. G. C. 154. Q. ORIMIO.
L. POSPUMIO.

Una vittoria che i Lusitani riportarono sopra il pretore Calpurnio Pisone incoraggio i popoli confinanti, li trasse tutti nella rivoluzione, e fece che prendessero le armi contra i Romani.

Il timore che questa sollevazione non avesse tristi conseguenze, fece anticipare la nomina dei consoli, e la loro partenza.

An. di R. 509. av. G. C. 153. Q. Fulvio Nobilione. T. Anno Lusco.

I consolt di quest' anno entrarono in carica non più li quindici di marzo, sicome praticavasi da lungo tempo, ma l'primo di gennajo. È questo esempio passo in regola.

Fulvio avendo avuto in provincia la Spagna, marcio contra, i Celtiberi soprannomati Belli, i quali occupavano Segeda, città grandissima è potenfissima; e, malgrado gli espressi divieti del senato, la fortificavano con somma cura. Quando seppero che avvicinavasi il console alla testa di trentamila uomini, non avendo avuto il tempo di compiere le fortificazioni, si ritirarono colle mogli e co figli presso gli Arvachi, la principale città de'quahi era Numanzia, implorandone il soccorso contra il comune nimico. Questi preposero alle truppe loro uno de' più abili capitari del . paese, Caro cittadino di Segeda. Avendo teso. aguati a' Romani, gli attaccarono con ventimila fanti, e cinquemila cavalli. Il fatto fu vi- . vissimo, e l'esito fu dubbioso. Perirono da ambe le parti seimila uomini . Nella notte

seguente gli Arvachi si ritirarono in Numanzia. Il console gl'insegui nel giorno dopo, ed andò ad accamparsi in distanza di tre miglia dalla città. Si attaceo un secondo combattimento. I Romani ebbero a principio il vantaggio, e-incalzarono i vinti fino alle porte di Numanzia. Ma siccome gli elefanti, che aveva loro mandati Masinissa, si erano rivolti contro di essi, i Numantini vedendo lo scompiglio delle truppe nimiche, uscirono dalla città, le attaccarono vivamente, educcisero oltre a quattromila uomini. Anche dal canto lorone perdettero pressoche la metà. I Romani ebbero qualche altro sventurato successo. Ocilis, città celebre nel paese; in cui il console aveva denositato il suo denaro, e i suoi viveri, si arrendette ai Celtiberi (App. in bell, hisp. p. 279-281.):

. Il pretore L. Mummio nella Spagna Ulteriore rilevo tosto una rotta considerabile. Ma poi; essendosi approlittato della sua disgrazia, riporto vari vantaggi, i quali comunque non decisivi, gli mentarono l'onor del trionfo. Questi è quel Mummio, che nel spo consolato, sicconte dicemmo, prese e distrusse Corinto (App. ibid.).

An: di R. 600. av. G. C. 152 M. CLAU-DIO MARCELLO IN. L. VALERIO FLICEO.

Non furono grandi l' vantaggi del console Marcelle sopran Certifien's maregli ripiglio la città di Qerlis, a car cichiese ostaggi, e trenta talenti d'argento (trentamila seudi). Siccome apprestavasi ad assediare Tergobiga, quegli: abitanti mandarone deputati a chiedergli la

pare a qualunque condizione. Ma egli rispose che non potivamo sperar pace, qualura gli Arzachi e J. Celitheri sopraanomati Belli mon si unissero con loro a fare la stessa riserca. Non esitarono que populi ad acconsentirvi. Ha console-concedette lebro una treguta, onde potessero andare a presentarsi al senato. Altri populi esignido, alteati del Romani, mandarono a Roma i loro, deputati per oppossi alla istanza del primi, non reputandosi al sicuro se non che all'ombra delle armi romane (Applan.).

"Marcelle trasportò i quartieri d'inverno a Cordova, luogo situato sul fiume Betis, in un paese fertilissimo. Ampliò la piazza; e la fortikcò in maniera che ne fu considerato il: fondatore. E tale è l'origine della coloma di

Cordova.

Avendo Mummlo lassiata la Lusitania per andare a Roma a domandare il trionfo, il pretorie M. Attito prese, il gorerno di quella provincia. Essendosi dopo alcuni leggeri avveniripiti ritirato il nitore comandante colle sue
truppe ne quartieri d'inverno, sollevaronsi pressoche tutti quei popeli, ed attaccarono alcune
attit ch' evanci dichiarate pe Romani.

An. di R. 601. uv. G. C. 151. A. Postu-

MIO ALBINO. LA LICINIO LUCULIO.

Intento i deputar, onde abbiamo parlato, arrivatorio a Roma. Quer che crano amici del popole romano fureno necenti nella elttà; agli Arrachie: qualitat consideravano come muici, si comande che rimanesseto oltre il Tevere, finche fussero chiamati. Il consule introdusse

tosto i primi in senato. Comunque barbari, fecero un esposizione chianssima, e assai sensata delle varie fazioni della loro contrada: dichiararono ,, che se non punivansi severamente coloro che impugnate aveano, le armi contra i Romani, essi non tralascerebbero, tostoche l'armata consolare fosse uscita dal paese, di piombar sugli amici dei Romani e trattarli come traditori della patria; e che al pri-mo vantaggio che riportassero sarebbe ad essi facile di travre nel loro partito tutta la Spagna. Richiesero adunque, o che rimanesse sempre un armata nella Spagna, e fosse mandato ogni anno un console per proteggere gli alleati, e guarentirli dagl' insulti degli Arvachi; o che prima di richiamarne le legioni si faceise della rihellione degli Arvachi una vendetta si strepitosa, che ispirasse terrore a chiunque inclinasse a imitarne l'esempio (Polyb. Legat. 141. Appian.) ".

"Si dette poi udienza agli Arvachi. Sobbeme ne loro detti ostentasero una qualche
tumiliazione, non fu difficile accorgersi che
non si reputavano vinti, e che il loro enore
non corrispondeva agli esterni tratti di sommessione.", Inalzavano i vantaggi che aveano
riportati in diversi combattimenti, e ricordavano a Romani l'inostanza della fortuna in
dichiararono, che se s' imponese loro qualche
pena, la porterebbero di biori grado, puchè,
espiata la colpa che per inavvertenza avevano
forse commesso, fossero rimessi ne medesimi
diritti ebe "I. Gracco aveva loro conceduti
col trattato che fatto aveva con cessi".

Quando il senato intese i deputati di Marcello, hen conoscendo da loro discorsi, è dalle stesse lettere del comandante, che apertamente inclinava alla pace; non giudico opportuno di spiegarsi cogli ambasciatori degli Spagnioli, e contentassi di rispondere che Marcello farebbe loro conoscere le intenzioni del senato. Ma persuaso ad un tempo, che l'interesse degli alleati; e la gloiti della repubblica richiedessero che si operasse con tutto il vigore, ordino di soppiatto ai deputati del progna, d'intimarle che facesse guerra viva agli Arvachi, e in una maniera degna del nome romano.

· Siccome non si facea gran conto del coraggio di Marcello, si pensava d'inviargli quanto prima un successore con nuove truppe. I consoli non mancavano ne di zelo, ne diardore: ma quando si tratto di far leva, s'incontrarono difficoltà, le quali fanto più sorpresero, quanto meno si supponevano. Si era saputo a Roma per mezzo di Q. Fulvio, e dei soldati che avevano servito in Ispagna sotto di lui ch' erano stati costretti a star quasi sempre colle armi in mano, che avevan dovuto e dare e sostenere parecchi combattimenti. che vi avean perduto la vita innumerabili Romani, che era invincibile il coraggio de' Celtrhen, e che Marcello tremava in pensando che gli fosse comandato di far loro più a lungo la guerra. Tali notizie gettareno la gioventu in costernazione si grande, che a detta de' più vecchi Romani non se n'era veduta

200

una pari. Mentre in quel tempo si treyavano più tribuni di quello che ne facesse mestieri, altora non si presento veruno per tale impiego. Coloro, che il console incaricato della guerra di Spagna destino per suei luogotenenti generali, ricusarono di seguirle. La gioventu stessa, lo che è più da compiagnersi, comunque citata secondo il costume, non volle arrolari (Polyb. et Aposaume).

Sbalorditi il senato ed i consoli a caso tanto strano e inaspettato, non sapevano qual partito prendere, trovando egualmente nocive in tale circostanza e la severità, e la dolcezza. Scipione l'Africano, che allora non oltrepassava i trent' anni, solo intrepido e sommesso in . mezzo a tanti giovani del pari timidi e indocili, fece spiccare in questa occasione il suo coraggio, e si mostro sin-d'allora nato per sostener la gloria, o cancellar l'enta del nome romano. Si rizzò, e disse che andrebbe a servire la repubblica in Ispagna, o come tribuno, o in qualunque altro grado gli si volesse assegnare. " Che era chiamato in Macedonia per una funzione meno pericolosa"; (difauto i Macedoni l'avevano nominatamente chiesto per acquietare alcuni torbidi che erano insortiin quel paese) " ma che non poteva abbandonar la repubblica in si pressanti circostanze, le quali traevano in Ispagna tutti quelli che. avevano qualche amore della bella gloria ". Questo discorso sorprese, e piacque. Si riconobbe con gieja in questa generosa risoluzione l'erede degli Scipioni, e degli Emilj. Corsero tutti ad abbracciarlo. Si raddoppiarono Stor. Rom. T. XIV.

nel di seguente gli applausi. Videsi allora quanto è efficace il buon esempio. Colero che avevano per l'innanzi temuto di essere arrelati, ora temendo che il confronto che certamente si farebbe del coraggio di Scipione colla loro viltà, non li disonorasse, si affrettarono o a brigare gl'impieghi militari, o a farsi descrivere nel ruolo.

Lo zelo generoso del giovine Scipione richiama naturalmente alla memoria quello che fece comparre il suo avolo, adottivo Scipione l'Africano in una simile congiuntura, e riguardo alla stessa Spagna.

Mentre ciò accadeva in Renn, il proconsole Marcello, più astuto che prode, desiderando ardentemente di terminare la guerra prima dell'arrivo del suo successore, per trarsi da ogni pericolo, e assigurarsi. l'onore di aver riaminato la Spagna, persuase i Celtiberi con tratti dolci e gentili a fare la pace. Si conchiuse il trattato, e si convenne, che riceltiberi dati gli ostaggi, e contata la somma di secento talenti (secento mila scudi) viverebbero secondo le loro leggi, e sarebbero considerati per amici ed alleatr del popolo romano (App. de bell. hisp. p. 263.) ".

ella console Lucullo era incaricato della guerra di Spagna, e vi andava colla mira di appropriarsi le spoglie di si, ricca provincia. Afrivatori si addoloro al vedere che la pace co Celtiberi era conchiusa. Non osò di rompere un trattato così recente, e rivolse altrove il pensiero. Determino di attaccare ri Vacj, confinanti degli Arvachi, quantunque non ne

170

avesse l'ordine dal senato, ne alcun metivo legittimo di far loro la guerra. Non tralasciò di stringer d'assedio Canca, una delle loro città principali. Gli abitanti dopo una leggera e breve resistenza si arresero. Volle ostaggi, e cento talenti, e che la loro cavalleria si desse a servire i Romant. Introdusse eziandio nella città duemila uontini di guarnigione. I Cauci non negarono cosa alcuna. Tosto la guernigione apre le porte a tutta l'armafa, che fa man bassa su tutta la gioventù acconcia alle armi: ventimila furono gli uccisi. I vecchi, le femmine, ed i fanciulli furono venduti. e ridotti a schiavità, e non si pote salvar quasi alcuno. Lo strepito di si barbara esecuzione sparse lo spavento per tutto il paese, e fece aborrire e detestare dovunque il nome romano.

Lucullo di là passò in Intercazia, altra città fortissima de' Vaci, în cui gli Spagnuoli aveano ventinila fanti, e duemila cavalli. Esortandogli il console ad arrendersi a condizioni ragionevoli: farebbe mestieri, insultando risposero, ignorare la buona fede onde hai dato chiarissime pruove in Cauca. Faceano gli assediați frequenți scaramucce; ma schermivansi dal combattere in giornata campale. Uno spagnuolo de principali del paese, di straordina. ria statura, e coperto di lucidissima armatura. si presento all'armata romana provocando il . più bravo a cimentarsi con lui : e siccome alcuno non ardiva di accettare la disfida, con aria di motteggio si rideva di tutta l'armata. Non potendo il giovane Scipione, che

serviva come tribuno sotto Lucullo, tollerare un obbrobrio tanto oltraggioso, si avanza arditamente, e venuto alle mani, trafigge il nimico, e lo rovescia morto a terra. Dopo si gloriesa vittoria non si penso che a stringer l'assedio. Scipione diede nuove prove del suo intrepido coraggio, essendo salito il primo sul muro allorche si diede l'assalto alla città. Ma essa non fu presa. Protraendosi poi l'assedio, e serpeggiando le malattie da una parte e dall'altra, si propose un accomodamento. Gli assediati non vollero fidarsi che della parola di Scipione. Si fece l'accordo. Gli abitanti fornirono diecimila casache da soldati, un certo numero di grosso e minuto bestiame, e cinquanta ostaggi: in ciò consisteva la convenzione; avvegnache in quel paese non si trovava ne oro, ne argento, unico oggetto che cercava Lucullo. Egli alla presenza dell'armata rendelte a Scipione tutto l'onore che gli era dovuto, e lo fregio di una corona murale. l'er questi gradi si arriva finalmente al primo, ed in tal guisa si formano i grand'uomini:

Lucullo, la cui speranza era stata delusar nella presa d'Intercazia, corcò di risarcirsi attaccando Pallanzia, foptissima e ricchissima città. Invano gli fu dimostrato che in quella stagione poteva questa impresa diventre assai pericolosa: l'avarizia non ascolta i saggi consigli. Ne riconobbe egli finalmente la verità, ma con sua vergogna, essendo stato costretto per mancanza di viveri a levare l'assedio. Gli assediati lo inseguirono, e lo molestarono nella sua ritirata fino al fiume Durio,

o Douro. Essendosi gli Spagnuoli ritirati, il console andò a prendere nella Turdetania i suoi quartieri d'inverno.

Dalla parte della Spagna ulteriore, cioè nella Lucitania, il pretore Ser. Sulpicio Galba, il quale era succedute a M. Atilio, marciando a passi sforzati per seccorrere gli alleati, che erano in somme angustie, giunse opportunissimamente presso al nimico, lo attacco, e lo mise in fuga. Stanche nulladimeno all' estremo le truppe, non avendo avuto neppure un momento di riposo, non inseguirono i fuggitivi che assai lentamente, e soffermandosi di tratto in tratto. Il nimico che se ne accorse tornò indietro, attaccò vigorosamente i Romani, che appena potevan sostenere le armi, ed uccise intorno a settemila uomini. Galba non oso più d'intraprendere cosa alcuna, e mise le sue truppe ne quartieri d'inverno, finche Lucullo venisse a secondarlo. . .

Abbiamo detto che Lucullo era ne' quartieri d'inverno nella Turdetania. Essendosi avveduto che le truppe de' Lusitani, le quali erano nella vicinanza, non osservavano la disciplina, mando contro diesse un distaccamento assai forte, e ne ammazzo quattromila. Avendo attaccato presso a Cadice l'armata degli stessi nimici, ne fece perire mille cinquecento, spinse gli'altri su d'una eminenza, dove, per mancanza di viveri furono, in breve coatretti ad arrendersi. Non incontro maggior resistenza nella Lusitania dopo si fortunati avvenimenti, e devasto impunemente tutto il paese.

community Const

Questo, esempie ispirò coraggio a Galha; il quale fece altrettanto dal canto suo, portando dovunque il ferro e il fuoco: la qual cosa fece ritornare i popoli ribellati al loro dovere almeno in apparenza. Chiesero a Galba di essere ammessi all'amicizia del popolo romano a que patti che erano stati loro prescritti l'anno antecedente da M. Atilio. Galba, nascondendo sotto un aspetto obbligante e grazioso un nero e detestabile disegno " fece , le viste di aver compassione del loro stato, " e di rammaricarsi al vedere che piuttosto per necessità, che per mala volontà fossero " indotti ad usar ruberie, estorsioni e saccheg -;, gi. Che ben-conosceva che il bisogno e la s povertà; derivanti dalla sterilità del suolo, " li forzava ad abbracciare quella maniera di vivere. Che se loro sembrasse conveniente, e volessero divenir daddovero amici del ", popolo romano, egli potrebbe trasportargli , in miglior terreno, e stabilirli più vantag-" giosamente, ma dividendoli in tre schiere; imperciocche non aveya a sua disposizione uno spazio di buona terra tanto esteso che " bastasse per tutti riunirli." L' aria di bontà e di buona fede con che parlava; li persuase. Accettarono la proposizione; si trasferirono ne' tre luoghi separati l'uno dall' altro che loro indico, e ivi attesero, secondo i suoi ordini, che ritornasse. Dopo di che egli va a tro vare i primi, e fingendo di riguardarli ormai come amici, di persuade a dargli le armi loro, delle quali non hanno più bisogno; lo che fanno senza rincrescimento. Dopo averli

così disarmati, li circonda di trincee, e li fa tutti scannare mentre imploravano indarno la collera e la vendetta degli Dei contra una tale perfidia. Fece altrettanto ai secondi, e quindi ai tergi. Pochi scapparono da quel macello, e tra questi v' era Viriato, preservato, non v' ha dubbio, da un ordine preciso della Provvidenza per non lasciare impunito nemmen sulla terra un delitto cosi contrario alle leggi, divine ed umane. Gli autori non convengono tra loro intorno al numero di que che periropo in tale occasione, alcuni facendoli arrivare solamente a nove mila, altri a trentamila. Sembra verisimile che gli ultimi abbiano compreso nel loro calcolo e gli uccisi, ed i venduti. Galba distribui una porzione assai mediocre del bottino all' armata: la sua insaziabile avarizia assorbi tutto il resto (Appian. in Hisp. p. 288.).

Al suo ritorno a Roma fu accusato innanai al popolo per questà orribile strage. Catone fuil più forte e più tremendo suo avversario. Riporterò in seguite quanto riguarda quel giudizio.

An. di R. 603. av. G. G. 149. L. MARCIO: M. MANIEIO.

La sanguinosa esecucione di Galha non termino la guerra in Lustiania. I Romani col loro sangue, e colle loro sconfitte ben presto pagarono il fio della perfidia onde renduti si eran colpevoli. Chi mai crederebhe, che a un tomo da nulla uscito dalla polvere, e del più basso lignaggio, potesse cadere in nensiero di far guerra al popolo più potente del mondo.

Eppure ciò fece Viriato, quello spagnuolo scappato dalla crudeltà di Galba. Qualunque strumento nelle mani di Dio è buono e sufficiente, quando egli vuole gastigare gli uomimi, e far brillare la sua giustizia. Viriato, prima pastore, poi cacciatore, quindi assassino di strada, si era lunga pezza esercitato nelle foreste a una vita dura e penosa insieme con alcuni montanari, tutti intraprendenti, e arditi quanto lui, senza beni, e senza speranza, non vivendo che della spada, avvezzi a piombare d'improvviso dall' alto delle loro montagne sui passeggieri, e a sparire all'istante, finalmente indurati a'più grandi pericoli, e alle più aspre fatiche. Questa truppa, insensibilmente per la reputazione del suo capo aumentandosi di giorno in giorno, crebbe a tal' segno, che divenne un'armata, colla quale egli osò di far fronte ai comandanti del popolo romano, come ora vedremo (Appian in Hisp: p. 289.)\_

L'armata de Lusitani, composta di diecimila uomini, devastava la Turdetania. Il pretore C. Vetilio arrivo in buon punto, e gli attacco si vivamente, che ne uccise gran numero, e sospinse gli altri in luogo, ove semibrava che dimorar non potessero senza morir di fame, ne uscime senza essere tagliati a pezzi da nimici. In tale estremità essi mandano deputati al pretore per domandargli in grazia, che concedesse loro alcune terre da n collivare, e ove potessero stabilirsi: che in "segno di gratitudine impiegherebbero le "braccia e le armi loro in servigio del popolo

.. romano, del quale diverrebbero i più ze-" lanti e più fedeli alleati". Vetilio gradi molto questa proposizione, ed era per conchiudere il trattato, quando Viriato rivolgendosi ai suoi compagnia " Ignorate dunque, disse loro, " con quali uomini siete per trattare? Avete forse posto in dimenticanza che i Romani ,, non sono mai tanto a temersi quanto allor-" che mostrano qualche bonta? E volete per " una cieca e imprudente credulità esporvi da ,, voi medesimi a un sanguinoso macello, co-" me quello che sotto Galba ci ha tolti tanti , bravi compagni? Se volete credermi, ed ub-" bidirmi, saprò ben io trarvi dal pericolo che , vi getta nella disperazione". Non vi volle di più perche tutti gli giurassero ubbidienza all' istante.

Egli tosto schiera le sue truppe come per dar battaglia. Sceglie mille uomini a cavallo acciocche stieno vicino a lui, ordina agli altri, che tosto che lo vedranno montare a cavallo. se ne fuggano il più prontamente che sia possibile sparpagliandosi da varie parti, e vadano ad aspettarlo nella città di Tribola. Sorpreso e sgomentato il pretore non oso d'inseguirli per timore che le truppe che restavano non dessero addosso alla sua retroguardia. Rivolse dunque tutte le sue forze contra Viriato: ma costui per la velocità dei suoi cavalli deluse tutti gli attacchi, ora facendo sembiante di daisi alla fuga, ora soffermandosi tutt'ad un tratto, e talora eziandio fingendo di avanzarsi contro di lui. Con tale artificio per tutto quel giorno e pel susseguente ritenne i Romani

· Sapendo il pretore, che Viriato era a Tribola, marcio contro di lui. Era d' uopo attraversare una selva. Il nuovo comandante spagnuolo vi nascose un'imboscata, e fattosi vedere con un picciolo corpo di truppe, prese precipitosamente la fuga come spaventato, e trasse il pretore in luoghi paludosi. Viriato non duro fatica ad uscirne per iscorciatoje a lui note; ma non cosli Romani; sui quali mombarono in quel punto le truppe imboscate prendendoli a' hanchi, e in coda. Vetilio perdette la vita. Quattromila Romani furono uccisi con essolui, o fatti prigionieri; seimila si ritirarono a'(1) Carpesso col questore; il quale calcolando pochissimo queste truppe abbattute e scorate dalla loro sconfitta; ricorse a' popoli circonvicini, confederati di Roma. Questi gli mandarono cinquemila uomini, che, Viriato taglio a pezzi, senza che quasi ne rimanesse uno solo.

<sup>(</sup>t) Appiano, crede, che questa città sia Tartesso, ove regnò Argantonio, a cui si danno cencinquant amni di vita:

C. Planzio, il quale succedette a Vetilio, e avea condotto dietimila fanti e mille trecento cavalli, non fu più fortunato di lui. In un primo conflitto, in cui Viriato gli avea teso una imboscata, perdette quatteomila uomini, e pressoche tutto il resto im un secondo. Nel suo ritorno a Roma fu accusato dinanzi al popolo come autore di quelle disgrazie per la sua mala condotta, e mandato in esilio (Diod. ap. Vales, p. 546).

Gli abitanti di Segobriga si lasciarono ingannare due volte dalle astuaie di Viriató. Vedendo un piccolo numero di soldati che conducevano mandre, mandarono contro di loro un grosso distaccamento, che cadde in una imboscita, e fu interamente disfatto. Essendosi Viriato dono qualche tempo allontanato da Segobriga alla distanza di tre giornate, e con cio avendo ispirato agli abitanti una falsa sicurezza, ritorno d'improviso in un solo gierno, e sorprese la città, che non si appettava un si prointeritorno. (Frant. Strat. 1.5, c., 10, 11.

Egli ebbe molu altri fortunati successi; ed oltre ai due pretori, ond ora abbiano fatto menajone, la storia nemina eiandio Claudio Unimano, e Nigridio Figulo, la sconfitta
de quali illustro le armi di Viriato, il senato
comprese finalmente che-si trattava di una
guerra di molta importanza, e che facea mestieri mandare in quelle provincie un consola
con forze considerabili a reprimere un minico

che di prima giunta non era sembrato che degno di spregio.

An. di R. 607. av. G. C. 145. Q. FABIO

EMILIANO. L. OSTILIO MANCINO.

La provincia della Suagna toccò a Fabio figlio di Paolo Emilio, e fratello maggiore del secondo Scipione l'Africano. Egli non menò secolui che gente di nuova leva, perche si giudico ragionevole di lasciare che que' soldati, i quali avevano servito in Africa, o in Grecia, o in Macedonia godessero del riposo che aveano cosi ben meritato. Il numero delle truppe che lo seguirono in Ispagna, montaya a cinquemila fanti, e intorno a duemila cavalli. Quando egli arrivo, commise a suoi luogotenenti la cura d'istruire le troppe con esercizi continui in tutte le funzioni militari, sinche egli andava a Cadice ad offerire un sagrifizio ad Ercole, che riguardavasi per capo ed autore della famiglia di Fabio. Oh religione male intesa? Sarebbe stato meglio non abbandonare l'armata, alla quale il suo dovere lo chiamava: Nella sua assenza i nimici batterono uno de' suoi luogotenenti, e Jecero sopradi lui un gran bottino. Questa notizia affretto il ritorno di Fabio. Viriato superbo per la sua vittoria gli presentava battaglia ogni gior: no. Ma egli fermo ed immebile nel suo proponimento di non arrisicarsi in fatti generali, si contento di alcune leggiere scaramuccie per formare e rianimare poco a poco le sue truppe inesperte, e dalla sconfitta intimidite. Egli stesso le accompagnava ai foraggi per impedire le sorprese di un minico fecondo di astuzie e strattagemmi, alla cui vigilanza niente sfuggiva. An. di R. 608. av. G. C. 144. SER. SUL-

PICIO GALBA. L. AURELIO COTTA. ..

I nuovi consoli aveano entrambi un' ardente brama di andar a comandare alle armate in Ispagna, e le lore contese intorno à tal punto dividevano tutto il senato. Si aspettava con impazienza il sentimento di Scipione, cui dava grande autorità la recentissima gloria di aver distrutto Cartagine. Io penso, diss' egli, che debbano ambedue esser esclusi dal comando, perchè uno non ha niente, e niente basta all'altro. Se Cotta console era, siccome e assai verisimile, quel medesimo che dieci anni prima avea voluto all' ombra del potere tribunizio, onde allora era fregiato, dispensarsi dal pagare i suoi debiti, la censura di Scipione non può cadere più in acconcio. Galba avea trucidato con perfidia gli sventurati Lusitani (Val: Max. L.6. c. 4.).

Fu dunque prolungato il comando a Rabio, che in quest' anno raccolse il frutto della saggia precedente sua condotta, e della esattezza con cui avea fatto osservare la disciplina nella sua armata. I soldati formati dalle cure, e animati ancor più dall'esempio che dai discorsi di lui, erano divenuti tutt' altra cosa. Non temevano più il nimico, non isfuggivano più il combattimento: Viriato se ne avvide. Gli fu forza rintezzare il suo orgoglio ed ardire, e fu sconfitto in più incontri. Questa campagna fu tanto gloriosa pe' Romani, quanto erano state ignominiose per loro le antecedenti, e ne ristabili la reputazione. Fabio ritiro le sue truppe ne' quartieri d'inverno a Corduba, che d' ora innanzi chiamerò Cordova

(Appian. p. 201.).

An. di R. 609. av. G. C. 145. Ap. GLAU-DIO PULCRO. Q' CECILIO METELLO MACEDONICO! Viriato, ammaestrato dalle sue sconfitte. non fido più nelle sole sue armi, ma cercò soccorso da' confinanti. Invio deputati agli Arvachi, ai Tithi, ed ai Bellj, i quali sembra che dopo la pace fatta otto anni avanti con Marcello sieno stati sempre tranquilli, e gl' indusse a ribellarsi dai Romani, e collegarsi con lui. A Viriato riusci molto bene il suo intento. Si trovo scaricato della maggior parte del peso della guerra. Non si mando contra lui se non un pretore; mentre il console Metella marciava contra i Celtiberi. Il più degli storici fanno che ora incominci la guerra di Numanzia, principale città degli Arvachi, siccome abbiamo glà detto.

Metello fece in Ispagna per due anni la guerra con gran yantaggio. Ma inyece d' un minuto racconto de' suoi fatti d'arme, gli autori non ci banno tramandato che alcuni tratti che lo caratterizzano, lo che non è meno da pregiarsi, e ce lo dimostrano di merito emi-

nente.

Egli era d' uno spirito fermo e severo nel comando. Allorche assediava Contrebia, città importante del paese de Celtiberi, cinque coorti romane in un tratto retrocessero, e abbandonarono il posto. Metello comandò loro di ritornarvi tosto, ordinando ad un tempo al resto dell'armata di trattar da nimico, e gocidere chiunque, ritoriasse a cercar solla luga
la sua sicurezza nel campo. Un ordine si risoluto gettò nell'ultima costernazione i soldati di queste coorti, e tutti facevano testamento (1) come se andasseno a certa morte. Il comandante rimase inflessibile; e-la
sua fermezza gli tornò bene (a). I soldati che
erano andati al conflitto per cercarvi la morte, ne ritornarono vincitori: tanto può un sentimento di gloria destato dal timore a e tanto
coraggio ispira talora la stessa ¡disperazione (Val. Max. L'2.c.7.).

La fermezza di Melello non degeneravaperò in rigore e crudeltà, ed ersentiva l'umanità lin al punto di preferirla alla specanza della vittoria. Aveya aperta la breccia nelle mura di Nergobriga; e vedendosi gli assediati prossimi ad esser forgati; s' avvigaronodi esporre sulla breccia i figli di Retogene, illustre Celtibèro, che abbandonato aveva i suoicompatriotti per-attagicarsi ai Romani. Il

<sup>(1)</sup> Era coitumanza assai comune presso i Rome, che si. trovavano in prociecto: il far testamento, e tanto erano favorite queste disposizioni d'ultima vocatano favorite queste disposizioni d'ultima vocatanza dall'osservare qualvissi solemnità interna e destrora i hastando che constanza della volonjà del destatore. Nell'armate romane erano arrolati indistintamente e povori, e facoltofi, e padri, p. figli di finglia, e quindi il Tsitopno del tettamento poteva esservi frequente (N.E.F.).

<sup>(2)</sup> Perseverantia ducis quem moriturum miserat militem victorem recepit. Tantum effecit mixtus timori puder, spesque desperatione quaesita. Vell. 1. 2. c. 5.

padre non eratrattenuto dalla vista del pericolo, e della morte de' suoi figli; e pressava il
comandante a dare l' assalto. Metello glielo
nego, e volle piuttosto rinunziare a una conquista sicura, che far perire quelle vittime innocenti. Abbandono d'unque l'assedio di Nergobriga. Ma se non gli riusci la presa di una
città, seppe ben egli ricattarsene nella volontaria dediziane di parecchie altre, le quali apersero le porte con festa à un nimico tanto clemente e generoso. (Val. Max. 1. 5.
c. 1.).

Egli aveva un' altra dote importantissima nel maneggio de' grandi affari, cioè la segretezza. Un giorno, richiesto da un suo amico di cio che era per intraprendere, rispose: Abbrucerei la mia tonaca, se la repatatasi consapevolte del mio pensiero (Auctor de vir.

illustr.).

Con questi talenti, e con tale condotta riportò grandi vantaggi sopra i Celiberi. Ma il
pretore Quinzio, che era succeduto a Fabio
nel comando in Lusitania, non ebbe eguali
successi. Nulladimeno dapprincipio era arrivato a costriguere Viriato a fuggire; e ritirarsi sopra una montagna (1) in cui lo teneva
strettamente bloccato. Ma l'astuto spagnuolo
essendosi impetuosamente avventato un giorno contro di lui in un momento che lo scoperse poco guardingo, gli uccise molta gente,
gli prese molte insegne, e carirò i Romani fino
al campo,

<sup>(1)</sup> La montagna di Venere,

Fa manaviglia il vedere un uomo di nascita oscura, senza educazione, siccome abbiamo notato, senza protezione ed appoggi, il quale si trova alla testa di truppe per una via affatto straordinaria, e senza essere eletto secondo le regole, sostenere con onore per più anni gli sforzi delle armate romane. Il suo merito naturale suppli a tutte le altre condizioni. Aveva un coraggio intrepido, una sagacità maravigliosa, una perfetta cognizione dell' arte militare, un'abilità straordinaria per le• astuzie della guerra, e una pazienza superiore alle più grandi fatiche, alle quali rendevanlo atto a resistere e il corpo robusto, e la lunga dimestichezza colla vita stentata. A tali qualità erano congiunte l'umanità, la moderazione, e la giustizia in alto grado: Egli divideva con eguaglianza tutto il bottino, che facea per via delle armi con quei che si univano a lui. Comunque di grandi ricchezze si vedesse padrone, non pensò mai ad arricchirsi. Dopo tante vittorie, restò sempre quale era stato fin dalle sue prime campagne: le stesse armi, le stesse vesti, lo stesso esterno in ogni cosa. Niuna festa, niuna dimostrazione di allegrezza, nemmeno la permessa e legittima delle nozze, gli fecero punto variare la consueta sua maniera di vivere. Stava a tavola sempre in piedi, non mangiava che pane, e cibi grossolani, lasciando le più dilicate vivande ai suoi convitați. Con vita si regolata e temperante mantenne sino alla fine il suo corpo sano, e pien di vigore, lo spirito sempre acconcio alle più gravi applicazioni, una virtù e una

194 reputazione immune da ogni rimprovero (De offic. l, 2, n: 40,).

An. de R. 610. av. G. C. 142. L. METEL-

LO. Q. FABIO MASSIMO SERVILIANO. .

Toccò a Fabio per provincia la Spagna ulteriore. La sua armata era composta di diciottomila fanti, e mille secento cavalli. Poiche affrettavasi di giugnere in Ituca nella Betica con parte delle sue truppe, Viriato si avanzo ad incontrarlo con semila soldati, tutti veterani, ed avvezzi a vincere. Duraron fatica i Romani a sostenerne il primo urto; tuttavia si difesero, e il console continuò a mareiare, e raggiunto dal resto dell'armata con dieci elefanti e trecento cavalli, che Micipsa re di Numidia gli aveva mandati, attaccò Viriato, lo vinse, e lo mise in fuga. Ma lo spagnuolo, cui nierte sfuggiva, avvedutosi dello scompiglio delle truppe che lo inseguivano, si rivolge contro di esse, le sconfigge, uccide tremila uomini, e carica quer che rimangono sino alle porte del campo, in cui i Romani si rinchiusero. senza che ne il console, ne gli altri uffiziali potessero ottenere che marciassero contra il nimico. La notte termino la battaglia. Viriato. dopo avere lungamente molestato il console ora di notte, ora nel più ardente meriggio, ed averle molto malconcio, si ritirò nella Lusitania (Appian. p. 280.).

An. di R. 611. av. G. C. 141. Q. Pom-

PEO. CN. SERVILIO CEPIONE,

Q. Pompeo è il primo del suo nome, e della sua famiglia, che siasi innalzato alle grandi cariche. La casa de' Pompei, che presto diverrà potentissima, e occuperà il primo posto in Roma, non è d'una più antica nobiltà (Freinshem. 1, 53. c. 55.).

La maniera, onde quegli di cui parlianno, pervenno al consolato, non reca grand' orore alla sua probità e rettuddine, Lelio chiedeva questa carica, ed era sostenuto da tutto îl credito di Scipione. Pompeo, che contavan tra i loro amici, nascose, il disegno che aveva di chiedere anch' egli il consolato, ed anzi promise di brigare con essi, per. Lelio, Ma anzi-che adoperarsi per lui, teneva pratica per se medesimo col maggiore studio ed impegno; e si portò tanto bene che soppianto Lelio, e fu nominato console. Perdette quind l'amicina di Scipione; cioè un bene più stimabile del consolato, ottenuto particolarmente con una perfidia.

Riusci inoltre a farsi conferire il comando delle armate nella Spagna Citeriore invece di Q. Metello, suo particelare nimico. Metello se ne corrucció, o diede in eccessi che oscurano molto gli elogi onde finora la storia lo ha ricolmato. Affinche il suo nimico non pigliasse vantaggio dalle sue faticlie; non esito a nuocere al ben degli affari, ed al servigio della repubblica. Scemò la sua armata congedando tutti quei che volevan partire; dissipò tutte le munizioni da guerra e da bocca che avea ne' magazzini, fece infrangere e gettare nel fiume gli archi e le freccie del Cretesi che servivano nelle sue truppe come ausiliarj; proibi che non si alimentassero gli elefanti. Doplorabile esempio della debolezza delle c. 5.).
Metello, volendo far onta al suo nimico, la fece a se stesso; oscuro la gloria delle grandi sue imprese di Spagna, e si privo del trionfo che ne doveva essere il guiderdone.

O. Pompeo era meno acconcio a condusre una guerra, che a intrecciare un segreto maneggio. Arrivando nella sua provincia, si trovo alla testa di un'armata forte di trentamila fanti e themila cavalli, malgrado a Metello. Egli senza dubbio avea condotto con seco da Roma un unforzo considerabile, ma fu d'uopo ch'egli ritraesse da questa armata tutto il servigio che se ne poteva aspettare.

Gli Arvachi, verisimilmente sgomentati dal numero di queste trutpe, aveano mandato deputati al console per trattare di pace, e già n' erano state convenute tutte le condizioni, le principali delle quali erano ch' essi darebbero in poter dei Romani Termeste e Numania, le pui forti piazze del paese, e consegnerebbero tutte le armi. Ma' quest' ultimo articofo, quando si venne all' esecuzione, sembro loro tanto indegno e vergognoso, che riguardandosi !' un l' atto, si chiedevano a vicenda

se potevan poi vivere senza armi, e senza onore. Le stesse mogli e i ligli loro, pieni di corruccio e di sdegno, facevano loro i più acerbi
rimproveri, e dicharavano che non potrebbero più riconoscerli ne per mariti ne per padri, quando fossero capaci di tale vigliaccheria. Fu dunque rotto il trattato (Diod. ap.
Fulo. Ursin).

Allora Pompeo assedio Numanzia. Ma rispinto da inaspettate difficoltà, lo levò tosto, e fece passare la sha armata imnanzi a Termanzia (1), lusingandosi di riuscirvipiù agevolmente. Ma l'evento non corrispose alla speranza. Egli fu più avventurato nella spedizione che intraprese contra parecchi masnadieri che devastavano la Sedetania, e de quali purgo tutto quel paese.

Cinse poscia d'assedio Lanci. I Numantini mandarong quattrocento giovani in soccorso di questa città confinante ed amica. Gli assediati gli accolsero con tutte le dimostrazioni di gioja, come i loro salvatori e liberatori. Poco dopo sentendosi molto stretti, offersero di arrendersi chiedendo per sola condizione la vita. I Romani, pretendendo che fossero loro dati nelle mani i Numantini, rigettarono di prima giunta costantemente la proposizione. Ma quelli finalmente di ogni cosa maneando, e persuadendosi che non vi fosse alcuna legge contra la necessità, fecero segretamente sapere ai Romani, che eran determinati di fare quanto si esigeva da loro. I

<sup>(1)</sup> Sembra che guesta città sia guella stessa che più sopra 2 stata chiamata Termeste.

Nuntantini lo seppero; e non volendo che questo vergognoso tradimento rimanesse impunito, di nottetempo attaccano gli abitanti, e fanno man bassa sopra di lero: il combattimento fu accanito e sanguirloso. Il console avvertito dallo strepito eccitato da quel tumulto, ne approfitta per fare scalar le mura, e si rende padrone della città. Tutti gli abitanti furono messi a fil di spada. A dugento numantini ch' erano sopravanzati, diede la permissione di tornare alle loro case, o fosse tocco da compassione per l'infelice destino di que' prodi, il cui zelanțe servigio era stato pagato d'ingratitudine, o volesse con questo atto di clemenza disporre gli abitanti di Numanzia a darsi in braccio ai Romani.

Nella Spagna Ulteriore, il proconsole Fabio Serviliano, cui era stato prorogato il comando, prese alcune piazze occupate dalle guarnigioni di Viriato, e si rendette padrone di Connoba, famoso capo di assassini, che alui si diede con tutta la sua truppa. Al solo capo fu risparmiata la vita; Fabio fece recider la destra a tutti i seguaci di lui: trattamento che parve ingiuste e crudele, perche si erano abbandonati alla buona fede del procon-

sole (Appian. p. 295.).

Meno dipoi la sua armata dinanzi ad Erisana, di cui formo l'assedio. Avendo Viriato trovato il mezzo di entrarvi di notte senza che i Romani se ne accorgessero, fece nella seguente mattina una vigorosa sortita contro di loro, ne uccise parecchi, e carico gli altri sino ad un sito dond' era difficile all'armata di fuggire. Viriato non dimentico se stesso nella buona fortuna (1); non si lascio abbagliane da un vantaggio si lusinghiero, ma lo riguardo come un occasione favorevole di fare una buona pace co Romani. Infatti fu conchiuso un tratato contenente, che vi sarebbe pace e amicazia tra il popolo romano e Viriato, e che ambe le parti conserverabbero quanto allora possedevano. Questo trattato, comunquo poco onorevole al nome romano, fu ratificato dal popolo: tante gli era divenuta pesante la guerra di Spagna! ....

An. di R. 612. av. G. C. 140. C. LELIO

SAPIENTE. Q. SERVILLO CEPIONE.

La Spagna Ulteriore tocco.a Cepione, fratello di Fabio Serviliano, e il comando nella Spagna citeriore fu prorogato a Q. Pompeo.

Cepione appena arrivato nella sua provincia scrisse al senato, chi I trattato di pace conchiuso da suo firattello con Viriato recava disonore al pepole romano. Il senato colla sua risposta gli permise di molestar Viriato quanto potesse, ma sena schiamazzo. Poco contento di questa tacita permissione, torno a scrivere, ed insistè così spesso e con tal calore, che finalmente il senato acconsenti che facesse a Viriato aperta guerra. I trattati ei giuramenti, se, mai recano incomodo, non sono piunto ealoolati dai polifici (Appian. ibid.).

Viriato non potendo più resistere all'armata

<sup>(1)</sup> this suturias et liggors. Letteralmente, non bravo la buona fortuna è considerarla come obbligata di accompagnarci sempre, come se de dessimo salario.

del console, usci d' Arsa ov'era quando udi che si riapriva la guerra, e marciò innanzi a gran giornate, devastando tutti i Juoghi pei quali passava, onde ritardare l'inseguimento di Cepione. Questi non potè raggiungerlo che sulle frontiere della Carpetania. Lo spagnuolo ricorse alle sue astuzie. Avendo scelio i più destri cavalieri, gli brdino in battaglia sopra una eminenza, come se si preparasse a combattere, e fece intanto marciare per una valle oscura e tortuosa tutte le altre sue truppe, la cui ritirata era coperta da quel distaccamento. Quando giudico che fossero a sufficienza andati innanzi, marciò egli stesso a spron battuto, ripromettendesi che la velocità de'suoi destrieri avrebbe renduto i nimici, comunque vicini, inefti a raggiugnerlo: Difatto non poterono mai scoprire per dove si fosse incamminato. Il console fece piombar la sua collera sopra i Vettoni ed i Gallèci, devastandone, interamente il paese, per togliere al nimico la speranza di trarne soccorso (ibid.):

Vedendo Viriato che la guerra gli diveniva di giorno in giorno più difficile a sostenere, e che non pochi de suoi alletti, chi per volontà, chi per necessità, abbandonavano il suo partito, reputò saggio consiglio il tentare, le vie dell'accomodamento prima di soffrire qualche rotta. A tale aggetto inviò deputatral console, che gli dimostrazono ,;; che ormai da quattordici anni durava la guerra, e che i progressi e le perdite aveano molto variato da ambe le parti; che il lono condottiere in un tempo in cui non si poteva dire che i suoi

affari fossero in cattivo stato, aveva colto la prima occasione che gli si era offerta di far la pace co' Romani ; che il fratello stesso del contole glie l'aveva conceduta, e che dal popolo romano era stata ratilicata : ch' ei credeva di non aver dato alcun motivo di lamento dopo la conclusione di quel trattato; ma che senza voler entrare in discussioni su tale argomento, pregava il console di considerate, ch' egli era sempre dal canto suo nei medesimi sentimenti di pace, e disposto eziandio ad accettare qualunque nuova condizione ragionevole piacesse al popolo romano d'imporgli."

Il console rispose in poche parole, ma con alterigia e fierezza: "Non e da oggi, o Lusi-,, tani, che tenete un somigliante linguaggio. "Da più anni chiedete la pace con una pre-" mura, che farebbe credere che la guerra vi ", riesce pesante; e tuttavia ricominciate la ,, guerra sempre con un accanimento, che vi " dimostra intolleranti della pace. È inutile .. parlare di un trattato, che più non sussiste, " poiche il popolo romano lo ha antiullato, Si , tratta di sapere se Viriato è sinceramente "disposto a sottomettersi agli ordini del se-, nato. Ora da lui principalmente esigiamo, " che distolte avendo dal partito dei Romani " parecchie città della Spagna, delle quali egli " trattiene presso di se con onore i principali ", cittadini, ci dia questi ribelli. A tal contras-, segno conosceremo s'si-veramente si pente " della sua condotta passata".

Viriato desiderando ardentemente la pace, si determinò ad ubbidire; fece uccidere una parte di quelli che gli si dimandavano, fra quali il suocero, e rimise gli altri in potere del console che fece loro mozzare le mani. Cepione quindi propose per nuova condizione, che Viriato e i Lusitani gli consegnassero le loro armi. A questo articolo ne il capitano, ne i soldati «pagnuoli poterono acconsentire; e la

guerra si riaccese.

Sembra che Viriato fosse pronto a sagrificare ogni, cosa alla pace, fuorche la sua libertà, e quella deli suo paese. Egli si era anche troppo adoperato per comperare la pace, uccidendo, o dando in mano al console i suoi principali alleati, e di tutte le azioni di lui narrate dalla storia, questa e la sola, che non merita scusa. Ma quando si tratto di abbandonare le armi ai Roniani, cioè di incurvarsi sotto al giogo, e darsi a discrezione, non si lascio svolgere. Aveva forse torto, avendo innanzi agli occhi gli esempi della perfidia e della erudeltà di un Lucullo, e di un Galba?

Cepione, col quale egli avea a fare al presente, non era più d'abbene; ed aveva inoltre un'alterigia, ed una durezza che lo rendevano odioso a tutta l'armata, e principalmente alla cavalleria, dà cui si credeva più disprezzato, e che egli quindi traftava con men di riguardo che il resto delle truppe. Onde ridurre e umiliare questo corpo, ordino a seconto cavalli delle due l'egioni di andare solamente co' loro saccardi a tagliar legna verso le montagne occupate dai nimici. Ciò era un mandali sertamente al macello. I lurogotenenti ei tribuni ne fecero qualche rimostranza al console. Ma

egli non gli ascoltò, e rimase ostinato enella sua risoluzione. Il suo intento si era di mortificare que cavalieri, costriguendogli a venire da se stessi a domandargli grazia, e ad umiliarsi dinanzi a lui. Essi meglio amarono di esporsi a una morte certa, che di procacciargh questo ingiusto e maligno piacere. Partirono dunque immantinente. La cavalleria degli alleati, e molti altri ufliziali, che tollerar non potevano che tanti uomini prodi fossero sacrificati in tal guisa all'umor bizzarro del console, volontariamente gli accompagnarono. Essendosi assai rafforzato il distaccamento per questa unione di truppe, legno senza correre alcun pericolo (Dio. ap. Vales. p. 618:)..

'Al suo ritorno non si udirono che lamenti, rumori, imprecazioni contra il console. Nel trasporto della lor oollera usui dalla bocca di alcuno che egli meriterebbe, che le raccolte legna fossero impiegate per abbruciaclo. Tutti all'istante intesero, e lodarono questa parola; e rientrati nel campo si misero a' disporre le legna inforno alla tenda del console Cepione. S' egli colta fuga non si fosse sottratto al loro furore, si sarebbe veduto un console del popolo romano abbruciato da' suoi stessi soldati nella sua tenda, la qual cosa era senza

esempio.

Il pericolo, in cui si era trovato, e che non lo lasciava senza tintore, gli fece desideras più che mai di vedere il fine della guegra. Ma siccome non si lusingava di poterla terminare per mezzi onorevoli, ricorse al delitto, e al tradimento. Corruppe con danaro e con promesse due uffiziali, de quali Viriato si era servito per trattare con lui di pace, e si fece dar parola di trucidare il comandante. Lo trucidarono difatto senza comore, e senza che alcuno se ne accorgesse, essendo entrati di notte nella sua tenda, ove lo trovarono addormentato, ed andárono tosto a recarne la notisia al console, chiedendogli la promessa ricompensa. Egit li rimise al senato, dicendo che solamente ad esso apparteneva lo stabilire se si dovessero premiare uffiziali che avevano ucciso il foro comandante. Qual mostro era mai costul! (App. p. 296.).

Quando si sparse la nuova della morte di Viriato nella sua armata, risono tutto il campo di gemiti e grida. Essi depleravano la trista sorte del loro comandante, e la loro sventura, troyandosi senza capo, senza forze, e senza consiglio. Il loro cruccio aumentavasi per non poter conoscere gli-autori della scelleraggine, e consolarsi col farne una giusta e legittima vendetta. Sciogliendosi in lagrime gli fecero i funerali colla più grande magnificenza che fu loro possibile. Collocatone il cadavere sopra un alto rogo, lo abbruciarono dopo avere sagrificate parecchie vittime. Si la infanteria che la cavalleria girarono più volte intorno al rogo disposte in battaglioni esquadroni, cantandone alla maniera dei barbari le Etnebri lodi. Quando fu estinto il fuoco, si raccolsero le ceneri di lui, e si

racchiusero in una tomba. Fini la ceremonia con un combattimento di dugento coppie di gladiatori (ibbl.).

Viriato e a egualmente buon soldato e buon comandante, uomo di mente e di mano, piemo di coraggio e di prudenza. Unicamente intento al bene delle sue truppe, e indifferente pe'suoi bisogni, ne fii sempre amato sicome lo è un buon padre dai ligli. Sapeva ritenerli nel dovege con una esatta disciplina, ma condita di dolcezza, e retta tempre dalla ragione. Per oltre dieci anni che duro il suo comando non insorse mai alcun movimento, alcuna, sedizione nell'armata di lui. Saper farsi rispettare, è un talento raro in un comandante di vile condizione. Ma un occellente mprito faceva in lui le veci della nobiltà.

La guerra contra Viriato termino colla morte di lui, ma non quella di Spagna, che diede ancora per alcuni anni la più grande inquietudine, ai Romani. Pompeo assediò inuovamente Numanzia, che si difese con vigore. Nelle, frequenti loro, sorrite gli assediati attaccarono con tal forza ora i foraggieri, ora i guastatori, che i Romani non ardivano quasi di uscir più dalle loro trincee. Ne periron parec-

chi in quei diversi attacchi.

Arrivarono da Roma nuove truppe, che il senato mandò in Ispagna per dare il cambio a quei soldati, che avendo per sei anni servito, meritavano il comedo. Quastunque Pompeo non contasse molto su queste truppe che erano teste descritte, ed inesperte, contuttosio per indurarie alle fatiche della guerra, e

ricuperare eziandio la pressoché perduta sua reputazione, determino di continuare l'assedio stesso nel verno. Il rigore del freddo, l'aria, e l'acque del paese, alle quali non erano avvezzi que' soldati, produssero molte malattie, e particolarmente coliche dolorosissime, che fecero grande strage nell' armata. Per aumento di sventura, sapendo gli assediati che i Romani avevano fatto uscir dal campo un grosso distaccamento per iscorta di un convoglio considerabile, posero una imboscata presso al campo, e fecero poscia attaccare i corpi di guardia avanzati da alcune partite di soldati. Non potendo i Romani soffrire questo insulto, uscirono in grosso numero dai trinceramenti. Gli assediati fecero altrettanto, e si attaccò un picciolo fatto, durante il quale i Numantini, essendo usciti precipitosamente dalla imboscata, uccisero una gran parte del loro nimici. Animati i vincitori da questa picciola vittoria marciarono senza ritardo incontro al grosso distaccamento, e lo tagliarono pressoche tutto a pezzi (App. p. 208.).

Conoscendo Pompeo che si era appigliato a un cattivo partito, si ritiro da Numanzia, e fece che, le suè teuppe passassero il resto del verno distribuite in diverse città. Ma poiche aspettava per, la primavera un successore, e tenteva che giunto in Roma non fosse accusato innanzi al popolo, credette necessario di prendere alcune precausioni onde evitare il pericolo. A tale oggetto mando segretamente alcuni suoi confidenti ai Numantini onde persuaderli a chitder la pace, facendo loto sperare

condizioni vantaggiosissime. Comunque eglino avessero riportato grandi vantaggi sopra Pompeo, nulladimeno stanchi dalla lunga guerra, e perchè si conoscevano senza dubbio troppo inferiori di forze ai Romani, diedero volentieri orecchio a tali insinuazioni. Quando comparvero i loro ambasciatori, Pompeo prendendo un tuono altiero dichiarò ad essi nell'assemblea, che non avea altre condizioni da proporre, senonché con quanto avevano si dessero a discrezione al popolo romano; ma fece dir lero in segreto ciò ch'ei s'intendevà con quel linguaggio. Fu conchiuso il trattato: eglino alla presenza dell'assemblea dichiararono la loro sommessione: ma non si pretese da loro senonche rendessero i prigionieri co' desertori, e consegnassero alcuni ostaggi. Fü convenuto parimente che pagassero trenta talenti (trenta mila scudi), una parte all'istante, ed il resto entro un brevissimo termine (App. p. 299.).

An. di R. 615. av. G. C. 139. L. Popillio

LENATE, CN. CALPURNIO PISONE.

\* Poiche Popillio, il quale era stato desfinato successore a Pompeo, arrivo nella Spagna Citeriore i Numantini si recarono ad offerirgli il pagamento del resto della somma imposta. Pompeo, che sgravato vedevasi dell'incarico della guerra, nega di aver fatto alcun trattato con loro. I Numantini stupefatti fuor di misura, e credendosi di sognare, prorompono contro la perfidia del proconsole, e chiamano in testimonio gli uomini e gli Dei imperciocche alla conclusione del trattato erano stati presenti alcuni senatori, e parecchi uffiziali. Il console li rimise al senato per discuter l'affare, e intanto da addosso ai Lusoni popoli confinanti di Numanzia, contra i quali non

fece cosa degna di ricordanza.

I deputati de' Numantini trattarono la loro causa a Roma con tale evidenza, che non
si poteva dissimulare la pertidia di Pompeo.
Nulladimeno egli non rimase confuso, e tidando nel sommo sno credito, persiste sempre a negare, il fatto con estrema sfacciataggirle, e si giudico che non vi fosse stato alcun
trattato. A misura che c'inoltriamo nella storia vediamo chiaramente i progressi che fa la
corruzione de' costumi in Roma.

Questa si manifestò eziandio nello stesso tempo in riguardo a l'ompeo medesimo. Fu egli accusato di concussione, ee quattro personaggi consolari, i due Cepioni, e' i due Metelli deposerò contro di lui. Cicerone(pro Font. 1.5.) dice che' nulla valse l' autorità di questi gravi testimoni piochè si consideravano come nimici dell'accusato. Ma per gindicare di questo fatto particolare dal resto della condusta di Q. Pompeo, è assai verisimile che il credito di questo sedizioso raggiràtore prevalesse alla giustizia anche in quell'occasione.

An. di R. 614. av. G. C. 158. P. CORNE-LIO SCIPIONE NASICA. D. GIUNIO BRUTO.

Prima di continuare il racconto di ciò che riguarda la Spagna, non posso passar sotto silenzio alcuni considerabili avvenimenti di Roma, che appartengono a questo anno.

I tribuni della plebe diedero un esempio di severità, ch' era acconcissimo a mantenere la disciplina militare (Liv. Epit.). Cajo Matieno, nome già noto nella Storia Romana, erasi ritirato dall'armata di Spagna senza congedo. Ne fu accusato presso i tribuni, e condannato alle verghe colla forca al collo, e ad eser poi venduto al più basso prezzo (1), come se valesse meno dello schiavo più vile. Il giudizio fu eseguito alla presenza dei nuovi soldati, che allora i consoli descrivevano.

Questo tratto di severità, necessario in un tempo in che si avviliva di giorno in giorno la gloria delle armi romane, arrecò grand' onore ai tribuni. Ma essi ne perdettero ben presto il merito per l'insolente loro condotta contro de' consoli. Pretesero di arrogarsi il dritto di esentare dieci cittadini a scelta loro dalla necessità di arrolarsi, e di andare alla guerra. Antica quistione, che era stata spinta agli estremi già tredici anni fra i tribuni ed i consoli. I consoli dell' anno di cui parliamo, resistettero coraggiosamente a questa intrapresa : e i tribuni ridotti alle strette, e animati principalmente da uno di loro di nome Curazio, uomo della più bassa origine, ebbero l'audacia di cacciare in prigione i due consoli (2). Questo è il primo esempio, ma non sarà l'ultimo, della temerità dei tribuni. Il privilegio di esser sagri e inviolabili dava loro l'ardire di fare ogni cosa, senza che si potesse resistere

<sup>(1)</sup> Sestertio nummo. Due soldi e mezzo.

<sup>(</sup>a) Cicerone 1, 3, de Leg, n. 20, lo dice espressamente, Ma l'epitome del 48 libro di T. Livio riferisce che i consoli Lucullo ed Albino erano già stati messi in prigione dai tribuni per la stessa quistione. Stor. Rom. T. XIV.

ad essi quando andavan d'accordo. Vedremo frappoco questo medesimo potere del tribunato rompere in eccessi ancora più funesti alla

repubblica.

I due consoli, trattati così indegnamente, oltre al rispetto dovuto alla suprema dignità e alla nascita loro, erano commendevoli per merito personale. Scipione Nasica diede un saggio di costanza ammirabile non solamente nella summentovata occasione, ma eziandio nel resistere, e nell'imporre silenzio a tutto il popolo radunato. Erano i viveri a caro prezzo in Roma, e lo stesso Curazio tribuno della plebe voleva forzare i consoli a fare alcune leggi intorno al frumento. Nasica vi si oppose, e comunque il suo discorso fosse mal ricevuto dal popolo, che lo interrompeva col bisbiglio e colle grida, egli alzando la voce : Romani, disse, tacete. So meglio di voi ciò che torna utile alla repubblica. A tali parole tutta l'assemblea si tacque per rispetto; e l'autorità di un solo prevalse presso la moltitudine al vivo e potente interesse de' viveri, edel pane (1).

Bruto poi si procaccio gran gloria nella Spagna Ulteriore, ove fu mandato per termi-

nar di pacificare quella provincia.

Dopo la morte di Viriato un gran numero di que che avevano servito sotto di lui si erano sottomessi volontariamente. Cepione tolse loro le armi, ma si accorse che a ritrarli dalla

<sup>(1)</sup> Qua voce audita, omnes pleno venerationis sie lentio, majorem ejus auctoritatis, quam suorum alimentorum, curam egerunt. Val. Max. 1. 3. c. 7.

vita di masnadieri, che avevano menata sino allora, conveniva trasportarli in altro paese, in cui si dessero ad essi alcune terre da coltivare. Non ebbe tutto il tempo necessario per compiere l'esecuzione del suo progetto. Bruto vi diede l'ultima mano facendo fabbricare la città di Valenza, e stabilendoli in tal guisa in un luogo, come si vede, lontanissimo dalla Lusitania.

Ad esempio, e sotto la salvaguardia di Viritato molte bande di masnadieri si erano date a scorrere la Lusitania, e continuavano ancora dopo la morte di lui. Bruto si accinse a dar loro la caccia, e non senza fatica ne purgò la provincia. Avvezzi a vivere sulle montagne, delle quali conoscevano tutti gli anfratti, piombavano all'improviso a drappelli sui viaggiatori, ed anche sui corpi di truppe, e poi si ritiravano ne' loro posti per vie non frequentate, e quasi impratiacibili, con un'agilità che li sottraeva dalla persecuzione dei più vivi e più risoluti nimici. Questo è il mestiere che fanno tuttora i Micheletti in alcune provincie della Spagna.

Il console non imagino altro mezzo di arrestare le loro scorrerie che quello di attaccare le città, o i villaggi che appartenevano loro, e dove eran nati, sperando che forse accorressero in ajuto delle loro patrie, o almeno lusingandosi che abbandonassero que' villaggi
a' suoi soldati, onde col saccheggiarli risarcirsi di tutte le pene e fatiche loro. Ma v' incontrò una resistenza assai più grande che non si
fosse pensato; non solamente gli uomini, ma

eziandio le femmine prendevan le armi per difendere le case e i beni. Queste femmine lusitane andavano a combattere contra gli uomini, e con un coraggio virile sopportavano le ferite e la morte. Pu duopo dunque cedere alla forza; e vedendo gli abitanti di questi luoghi che non potevan resistere al soverchio nunero dei nimici, trasportarono sulle eminenze tutti gli effetti, onde potevan reggere al carico, e così misero se stessi al sicuro insieme colle sostanze. Ma volendo prevenir, finalmente la totale rovina delle loro patrie, mandarono deputati al console per sottomettersi. Il console concedette loro volentieri il perdono e la pace.

Da un altro lato Popillio, al quale si era prorogato il comando nella Spagna Citeriore, secondo l'intenzione del senato ricominciò l'assedio di Numanzia. Gli abitanti non andareno incontro a' Romani come dianzi avean fatto, e non fecero sortite, ma si stettero chiusi nella loro città senza farsi vedere, e senza fare alcun movimento, Andò così la cosa per alcuni giorni: lo che fece credere al proconsole che gli assediati stanchi e sazi di tante perdite fossero assolutamente scorati. Quindi ordino alle sue truppe che applicassero le scale alle mura per iscalare la città; ed esse lo fecero senza ritardo, e con grande ardore. La tranquillità, che era sempre la stessa nella città. senza che si vedesse comparir sulle mura verun soldato, insospetti Popillio a tale, che ad un tratto comandò che si sonasse a raccolta. I soldati che si erano lusingati di prender la

città per assalto, e d'arricchire con un abbondante bottino, non obbedirono senonchè lentamente, e a stento. A quell' istante gli assediati uscirono da più porte, rovesciaron tutti coloro che erano saliti sulle scale, attaccarono gagliardamente gli altri che non ebbero tempo di porsi in ordinanza, e disfecero una parte dell' armata (Frontin. Strateg. l. 3. c. 17.).

An. di R. 615. av. G. C. 157. M. EMILIO

LEPIDO, C. OSTILIO MANCINO.

Mancino mise il colmo all' ignominia dei Romani sotto Nomanzia. Si disse che quando egli parti d' Italia, molti sinistri presagi gli annunziarono la soprastante disgrazia. Ma la sua incapacità, e la sua codardia erano il vero presagio. Un autore, che non è di gran peso, gli fa nulladimeno l'onor di supporre che egli risolvesse di ristabilire la disciplina nelle truppe prima di esporle alla battaglia. Ma consta per testimonianza di tutti gli storici, che non vi fu incontro, non iscaramuccia, in cui i Numantini non avessero il vantaggio, lo che accresceva considerabilmente la loro baldanza, e abbatteva il coraggio de'Romani. Finalmente la cosa arrivò a tale che i soldati romani non potevan più reggere nè alla voce, nè alla vista de'Numantini. (Liv. Epit. Appian. p.300. Auct. de vir. illust. Plut. in Gracch.).

Mancino in si tristi circostanze pensò di non poter far meglio che abbandonare il campo di notte, e allontanare da Numanzia per qualche tempo le sue truppe onde poco a poco dissipare il loro spavento, e lasciar loro l'agio di ripigliare i sentimenti di coraggio, e di 216, ardire naturali ai Romani. Appiano dice, che il filso rumore che i Cantabri, ed i Vacci venissero in soccorso de' loro compatriotti, gli fece prendere una tale risoluzione. Checche ne sia, ritirossi di notte in gran silenzio. I Numantini avvisati della sua ritirata, partirono solamente in numero di quattromila, corsero dietro ai fuggitivi senza perder tempo, diedero loro addosso alla coda, ne fecero un gran macello, incalzarono gli altri in luoghi difficilissimi, e ch' erano pressochè senza uscita: e quantunque l'armata dei Romani oltrepassasse ventimila uomini, la invilupparone così, che non potè più trarsi fuora da quel cattivo

anfratto. La qual cosa si dura fatica a com-

prendere (Liv. Epit.)

Mancino disperando di aprirsi un varco colla forza mandò un araldo ai Numantini a chiedere qualche aggiustamento. Eglino risposero che non darebbero fede ad altri che a Tiberio Gracco, e chiesero che fosse loro mandato: egli allora serviva come questore, ossia tesoriere sotto Mancino. La gran fidanza che gli mostravano erano fondata in parte sul merito personale di lui, poiche tutta l'armata risonava del suo nome, e delle sue virtù; e in parte sulla memoria che conservavano di suo padre, che avendo un tempo fatto la guerra in Ispagna, e soggiogate parecchie nazioni, aveva conceduto e fatto goder la pace ai Numantini. Fu mandato dunque Tiberio. Egli si abboccò coi principali uffiziali dei nimici. Fu conchiuso il trattato. Non se ne sanno gli articoli particolari. Ma le condizioni furono eguali fra i due popoli. I Numantini istruiti dalla periidia di l'ompeo, usarono una precauzione, ma con poco vantaggio. Questa consistè nell'esigere che il console, il questore, ed i principali uffiziali si obbligassero con giuramento a far osservare il trattato gia poc'anzi conchiuso. Dopo tali disposizioni, i Romani partirono lasciando in balla dei Numantini tutte le ricchezze del loro campo.

Tra il bottino si trovarono i registri di Tiberio, ove eranvi tutti i conti dell'entrata e dell' uscita nel corso della sua questura. Siccome importavagli assai di ricuperarli, così lasciò l'armata che già marciava, ed andò a Numanzia accompagnato solamente da tre o quattro amici. I Numantini lo accolsero con grande affabilità, gli diedero tutte le dimostrazioni della più tenera amicizia, e lo forzarono a mangiare con loro. Dopo di che gli restituirono i suoi registri, e lo sollecitarono a pigliare per se checchè volesse del bottino. Non accettò egli se non che l'incenso che adoperava ne' pubblici sagrifizi, e ripigliò la strada dell' armata, contentissimo di tutte le gentilezze ricevute dai Numantini.

Tostoche giunse in Roma la notizia del trattato, comincio il senato dal richiamare Mancino, e gli comando che tornasse in città onde render conto di sua condotta; e nel tempo stesso mando M. Emilio suo collega ad occupare il posto di lui (Appian.).

Tostochè Mancino fu ritornato a Roma, ne fu esaminato l'affare in senato. Egli modestamente giustificò la sua condotta, attribuendo

in parte le disgrazie accadutegli al cattivo stato nel quale aveva trovata l'armata; insinuando che sarebbe forse permesso di attribuirle eziandio allo sdegno degli Dei irritati per essersi dichiarata la guerra ai Numantini senza che se ne vedesse alcuna giusta ragione ; scusando il trattato colla necessità indispensabile di acconsentirvi per mettere in salvo la vita di oltre a ventimila cittadini. Che del resto, contento di aver renduto un tal servigio alla repubblica, aspetterebbe in pace la decisione del suo destino, pronto a sagrificare di buon cuore la libertà e la vita al vantaggio e all'onor della patria. Il senato udi anche i deputati di Numanzia. Ma il migliore appoggio di questa causa era Ti. Gracco, il quale non sapeva comprendere come si ascrivesse a colpa l'aver conservato alla repubblica un si gran numero di cittadini. Egli era sostenuto da tutti i parenti ed amici di quelli che avevano servito in quella guerra, cioè dalla maggior parte del popolo. Tutti inalzavano il gran servigio prestato da Tiberio allo stato; e quantunque abbandonassero volentieri Mancino, sopra cui rovesciavano tutta l'infamia di quel trattato, gl' interessi del questore eran così strettamente legati con quei del suo comandante, che era impossibile che la protezione che Tiberio trovava nel popolo, non facesse pur anche qualche effetto in favor di Mancino. L'affare non fu deciso senonche l'anno seguente (Appian. p. 302.).

In questo mezzo, essendo giunto in Ispagna il console M. Emilio, e cercando di

segnalarsi con qualche impresa, portò la guerra contro i Vacci, che erano assai tranquilli, e cinse d'assedio Pallanzia, la piazza più forte di quella provincia. Egli prese a compagno in questo progetto D. Bruto, che comandava come proconsole nella Spagna Ulteriore. Avevano già congiunte le loro truppe, quando arrivarono da Roma due deputati del senato col decreto, che proibiva precisamente al console d'intraprendere cosa alcuna contra i Vacci. Egli espose loro le ragioni per cui aveva attaccato que' popoli; e lusingandosi che il felice riuscimento della sua impresa, che reputava sicuro, lo giustificasse pienamente presso il senato, persistè ostinatamente nel proposito, che non corrispose finalmente alle sue speranze.

Andava in lungo l'assedio, e cominciavano a mancare i viveri agli assediatori. Era per arrivare un considerabile convoglio scortato da un uffiziale comandante di nome Flacco, allorché sventuratamente i nimici, d'improviso usciti da una imboscata, ove lo attendevano al varco, lo invilupparono da tutte le parti. Flacco vi sarebbe perito con tutto il suo distaccamento senza uno strattagemma, che all' istante gli cadde in pensiero. Egli sparse tra le sue truppe la nuova, che finalmente il console si era impadronito di Pallanzia. Esse proruppero in altissime viva, che portarono la desolazione tra i nimici; e per tal nuova che credettero verissima, essi incontanente si ritirarono. Flacco col mezzo di si fortunata menzogna salvò il convoglio, e il distaccamento, e giunse come in trionfo nel campo del console.

Ma le provigioni non durarono lungo tempo, e la fame si fece sentire di nuovo con tale violenza, che periva ogni giorno un gran numero di bestie, e di uomini. Disperato il console fece partire nottetempo le sue truppe. È facile comprendere qual confusione e qual disordine regnasse in una partenza si precipitosa e improvisa. Le grida degli ammalati e de' feriti. che inutilmente imploravano il soccorso de' loro compagni, e gli caricavan d'imprecazioni vedendosi inumanamente abbandonati in balia de' nimici, fecero tosto conoscere agli assediati la notturna fuga del console. Essi uscirono in folla dalla città, e avendo sopraggiunto i fuggitivi verso il levar del sole, non cessarono per tutto il giorno di molestarli, attaccandogli ora in coda, ora ai fianchi. Avrebbero potuto far perire tutta l'armata se avessero continuato ad inseguirli; ma la notte che avvicinavasi gli costrinse a ritornarsene indietro. Le truppe romane si salvarono come poterono, qua e colà disperdendosi, e nella ritirata perirono seimila uomini.

Il solo Bruto consolò Roma di si triste no ad avere nella Spagna Ulteriore. Egli sottomise più di trenta piazze, e portò le sue armi vittoriose fino all'Oceano verso l'Occidente (Freinshem.). Ciò che gli fece più nore presso i soldati fu il passaggio del fiume dell' Obblio. Questo nome che davasi eziandio a un fiume dell' Inferno, e del quale i Romani non avevan

per anche sentito parlare, gli atterri a principio, sicchè alcuno non osava di approssimarvisi. Bruto senza scomporsi, strappo dalle mani d'un alfiere la insegna, e gridando, questa bandiera, e il vostro comandante saranno a momenti all'altra riva, passò il fiume, e fu seguito da tutta l'armata. Passò quindi il Minho (Minius), uno dei gran siumi della Lusstania. Trovò popoli determinati a ben difendersi ; le femmine stesse combattevano con virile coraggio; e quando erano fatte prigioniere, si uccidevano insieme co' figli, preferendo la morte alla schiavitù. Nulladimeno egli trasse a capo di soggiogarli. Si pretende (Oros. 1. 5. c. 5.) che fattili cadere in alcune imboscate, in cui la temeraria loro audacia li precipitò, ne uccidesse cinquantamila, e ne prendesse seimila. Questi avventurati successi gli meritarono il soprannome di Galleco, o Gallaico, vincitore de' popoli della Gallicia.

An. di R. 616. av. G. C. 136. P. FURIO

FILONE. SES. ATILIO SERRANO.

Entrati i nuovi consoli in carica, il senato finamente diliberò intorno a Mancino, e al trattato che avea egli conchiuso. Fu questo annullato, perchè fatto senza l'autorità del senato e del popolo romano, e si comandò, che tuttiquelli che lo avevano giurato, e se n'erano costituiti mallevadori, consegnati fossero ai Numantini. Due tribuni s'incaricarono di proporre questo decreto del senato al popolo, onde lo ratificasse co's soui voti (Appian. p. 502. Cic. de Offic. l. 3. n. 109.)

Mancino in tale circostanza fece ammirare il suo coraggio, mostrandosi tanto buon cittadino e generoso, quanto era stato timido comandante. Allorchè conforme al decreto del
senato si propose dai tribuni la legge, arringo egli medesimo al popolo per appoggiare
una legge che doveva essergli tanto funesta,
e rinnovo in tal guisa l'esempio che Sp. Postumio in pari occasione avea dato dopo il
trattato delle Forche Caudine.

Tiberio non si piccò di uguale generosità. Egli separò la sua causa da quella del suo comandante; e col suo credito, e colle sollecitazioni e di se e degli amici vi si adoperò si bene, che il popolo non autorizzò il decreto del senato se non che in parte, e condannò ad esser dato in balia de' Numantini il solo Mancino. Tiberio portò più innanzi la cosa; non potè perdonare al senato l'ingiuria che pretendeva di averne ricevuta; e il desiderio di vendicarsene non contribui poco a trasportarlo a quelle intraprese tumultuarie e pericolose, che tanti mali cagionarono alla repubblica, ed a lui stesso una morte funesta e deplorabile.

In forza dell'ordine del popolo, Mancino fu consegnato al console P. Furio per esser condotto in Ispagna, e là dato ai Numantini per un feciale, che aveva il titolo di pater patratus. Egli dunque fu presentato alle porte di Numanzia nudo colle mani e co' piedi legati. Ma ricusando i Numantini di riceverlo, non vollero neppure i Romani ripigliarselo,

cosicché quest' uomo che nell' anno antecedente si era veduto console, ed alla testa di un esercito poderoso, passó il fgiorno intero tra il campo e la città abbandonato da suoi, e rifiutato da'nimici, finchè sopravvenuta la notte i Romani gli permisero di rientrare nel campo. Ritornò a Roma, e volle entrare, siccome soleva per l'innanzi, nell'assemblea del senato. Vi trovò qualche opposizione. P. Rutilio, uno dei tribuni della plebe, pretendeva ch' ei non fosse più cittadino. Nè questa era malignità del tribuno, ma ciò egli credeva contrario allo spirito delle leggi. Difatti quei ch' erano stati presi da' nimici, ripatriando racquistavano tutti i diritti perduti per la schiavitù, e ciò chiamavasi jus postliminii. Ma il tribuno dimostrava (1) che era una tradizione immemorabile, che chiunque fosse state venduto dal padre o dal popolo, o abbandonato ai nimici dal feciale, non aveva parte nel privilegio, e nel dritto del ritorno. Fu d'uopo che vi s'inframmettesse l'autorità del popolo, il quale abilitò nuovamente Mancino, e dichiarò che sarebbe sempre considerato per cittadino. e godrebbe di tutti i diritti propri di tal carattere. Anzi col progresso del tempo egli pervenne alla pretura. Mancino, per conservar memoria dell'avvenimento, si fece erigere una statua che lo rappresentava nello stesso stato

<sup>(1)</sup> P. Rutilius tribunus plebis de senata jussit educi, quod cum civem negaret esse: quia memoria sic esset proditum, quem pater suus aut populus verdidisset, aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postiminium. Gic.

e nella stessa attitudine in cui era quando fu dato ai Numantini (Cic. de orat. l. 1. n. 181. Appian. ibid. Plin. l. 54. c. 15.).

Gli storici monumenti che ci restano, non c' istruiscono punto di quanto fece, o tentò il console P. Furio contra i Numantini. Sappiamo soltanto ch'egli era saggio e moderato, poichè ne diede una pruova eleggendo Q. Metello e Q. Pompeo per suoi luogotenenti generali, comunque e nimici di lui, e nimici l'uno dell'altro (Val. Max. l. 5. c. 7.). Gli avevano rinfacciato, che chiesto avesse il comando delle armate. Egli condusseli secolui, hen sicuro della sua virtù, poichè non temeva di essere spiato da testimoni, che l'odio doveva rendere attentissimi ad osservare tutte le-sue azioni che meritassero censura.

An. di R. 617. av. G. C. 135. Ser. Ful-

VIO FLACCO. Q. CALPURNIO PISONE.

Non accadde cosa degna di considerazione neppure sotto questi consoli in Ispagna. La guerra che vi durava da si gran tempo, affliggeva sommamente il popolo romano, e lo disonorava. Vincitore di popoli potentissimi, aveva il rammarico e la vergogna di vedere da più anni tornare inutili tutti i suoi sforsi nell'assedio di una città, e le sue armate quasi sempre battute da nimici, ch'erano per se debolissimi, e che formidabili a tal segno aveva solamente renduto la incapacità dei comandanti. Onde rimediare a mali si grandi, si pensò seriamente a inalzare un uomo di un merito conosciuto e sperimentato, e acconcio a ristabilire l'onore della repubblica

(Cic. de Amicit. n. 11.). Non su necessaria una lunga diliberazione per questa scelta. Il distruggitore di Cartagine sembro il solo capace di terminare la guerra di Numanzia (Val. Max. l. 8. c. 15.). Quindi allorche si tratto di eleggere i magistrati dell'anno venturo, Scipione essendo venuto nel campo di Marte per brigare in favore di Fabio Buteone figlio di suo fratello, che domandava la questura, il popolo romano nominò lui medesimo console. Eccolo adunque promosso due volte al consolato, sempre senza chiederlo; cosa rarissima, e contraria all' uso: la prima volta innanzi alla età voluta dalle leggi, la seconda volta al tempo conveniente, ma quasi troppo tardi per la repubblica, che negli anni precedenti avrebbe avuto gran bisogno di tal comandante. Era egli destinato a distruggere le due città che si possono considerare come le più grandi nimiche di Roma, e a procacciarsi quindi non solo la gloria di estinguere le guerre presenti, ma ancora di prevenire quelle che notessero insorgere (1).

An. di R. 618. av. G. C. 134. P. CORNE-

LIO SCIPIONE II. C. FULVIO FLACCO.

Non si tirarono a sorte le provincie dei consoli. Quella della Spagna fu data a Scipione dal senato. Parecchi cittadini offerivansi volontariamente per andare a servire sotto di

<sup>(1)</sup> Consulatum petivit nunquam, factus est consul bis: primum, aute tempus; iterum sibi suo tempore, reipublicae pene sero: qui, duabus urbibus eversis inimicissimis huic imperio, non modo praesentia, perum etiam fatura bella delevit Cic.

lui; ma il senato non lo permise, adducendo che questo era il mezzo di render deserta l'Italia, e che Roma aveva più guerre a sostenere nel medesimo tempo. Gli schiavi ammutinati in Sicilia davano allora che pensare ai Romani. D'altronde sembrava che la Spagna avesse più bisogno di un capitano che di truppe, essendovi restate sempre le legioni condotte dai consoli precedenti. Si permise solamente a Scipione di trarre più soccorsi che potesse dalle città, e dai popoli coi quali avevano particolari alleanze. Egli rauno in tal guisa intorno a quattromila uomini, compresovi uno squadrone di cinquecento soldati a cavallo che formò di gente scelta, e attaccata alla sua persona, e.ch' ei chiamava lo squadrone degli amici. Non se gli diede denaro contante, ma solamente alcuni assegnamenti sulle rendite della repubblica, de' quali non era ancora arrivato il tempo. Egli si consolò più facilmente di quest'ultimo articolo, dicendo che poteva trarre dalla sua borsa, e da quella degli amici di che supplirvi; ma il rifiuto di arrolar nuove truppe lo punse sul vivo, essendo state più volte battute quelle che doveva trovare in Ispagna; e o fossero state vinte pel coraggio dei nimici, o per la loro codardia, si nell' uno che nell' altro caso gli era assai difficile ritrarne un buon servizio (Appian. p.502. Plut. in Apophthegm. 101.).

Quando Scipione arrivo in Ispagna, trovo le truppe in uno stato compassionevole, senza ordine, senza disciplina, senza rispetto per gliuffiziali, e abbandonate interamente al lusso, all'ozio, ed al libertinaggio. Egli tosto comprese che prima di pensar ad attaccare ed a vincere i nimici, facea mestieri travagliare nella riforma dell'armata; al che rivolse tutte le cure e i pensieri (Appian. p. 505. Frontin. Stratag. I. 4, c. 1.).

Cominciò dall'allontanare dal campo checche non serviva che a fomentare il lusso, i mercanti, ed i servi soprannumerari, principalmente le meretrici che montavano a duemila. Fece vendere un gran numero di carra, e di bestie da soma, onde i soldati servivansi per trasportare i bagagli, e non ritenne di quelli e di queste se non che quanto era assolutamente necessario. Non lasció per loro uso che uno spiedo, una pentola, e un orciuolo; e per alimento non altro che carne lessa, o arrostita. Tolse i letti pei pranzi, e ordino che si mangiasse su certi pagliaricci (1), dandone egli stesso l'esempio. Li faceva marciare per lungo tratto di strada carichi del lo-ro bagaglio, della provisione di formento per quindici o venti giorni, e di sette pali. Faceva loro scavar fosse, alzar palizzate, costruir mura, e dopo un breve istante rovinava ogni cosa, non avendo altro oggetto che d'indurargli alla fatica. Diceva (2): si coprano di fango, poiche temono di esser coperti di sangue. Egli medesimo era presente a tutti questi

<sup>(1)</sup> La parola greca significa propriamente un ammasso di frondi e di canne involte in una tela. (2) Luto inquinari; qui sanguine nollent, jubebantur. Flor.

esercizi, ed esigova con severità grande il travaglio e l'obbedienza. Soleva dire che i comandanti austeri e rigidi si rendevano utili alle loro armate, e gl' indulgenti ai nimici. Avvegnachà, soggiungeva, il campo di questi respira allegria, ma vi si dispregiano gli ordini del comandante: quello degli altri ha un aspetto malinconico, ma tutti sono ubbidienti e pronti a ogni cosa.

In breve l'armata divenne tutt'altra cosa. Allora egli si avvicinò a Numanzia; ma non volle ancora attaceare que' formidabili nimici, prima che avesse agguerrite le sue truppe con parecchie spedizioni che fece contra i popoli vicini. In ciò consumossi pressochè tutta la campagna; ed ei non credette d'aver perduto il suo tempo, avendo fatto dileguare il dispregio in che i nimici avevano la sua armata, ed avendola ridotta in istato di vigorosamente combatterli a tempoopportupo (Appian.

p. 504.).

Dopo di ciò ritornò presso Numanzia, per alloggiarvi nei quartieri d'inverno. Colà Giugurta, secondogenito di Masinissa, andò a trovarlo. Micipsa mandando in Ispagna un soccorso di elefanti, e di un buon numero di arcieri e di frombatori, mise Giugurta alla testa, non in contemplazione di questo giovane principe, ma per liberarsene esponendolo ai pericoli di una guerra così viva com' era quella di Spagna, donde facea conto ch' ei non ritornasse. Ma la cosa non andò a seconda delle sue speranze. Mario, che doveva un giorno vincer Giugurta, serviva allora con lui sotto

gli ordini di Scipione, il quale diede all'uno ed all'altro grandi testimonianze di estimazione. Si compiacea di favorire e coltivare il merito nascente. I premi, le laudi, le dimostrazioni di particolare amiciaia, tutto egli adoperava per incoraggiare i giovani guerrieri e farli entrare nella carriera della gloria (Vell. 1.a.c.9.).

An. di R. 619. av. G. C. 133. P. Mucio

Scevola. L. Calpurnio Pisone Frugi.

Quest' anno fu celebre pei tumulti che Ti. Gracco suscitò nella città, e per la presa di Numanzia che terminò una guerra lunga e pericolosa. Noi non ci occuperemo al presente che di quest'ultimo avvenimento.

Lo scopo, e il sistema propostosi da Scipione riguardo ai Numantini per tutta la precedente campagna, e in quella che incominciamo, era stato ed era tuttavia di non arrischiar di combattere contro di loro, onde r 1tuzzarne il coraggio, e domarli colla fame devastandone le terre, e procurando di toglier loro tutti i convogli. Venne una sola volta alle mani con essi, perchė i suoi foraggieri, contra i quali avevano i Numantini fatto una sortita, si trovavano in pericolo. Egli costrinsegli a darsi alla fuga, ma non gl'insegui, contentandosi di esser arrivato a far vedere ai suoi soldati, che i Numantini fuggivano innanzi a loro, lo che sembrava ad essi un prodigio. Avendo gli assediati fatto domandare la pace più volte, ma sempre indarno, ben compresero che non potevano ottenerla senonché colla spada, e pressochè disperati offersero replicatamente battaglia a Scipione, che non si discosto mai dal suo proponimento, senza punto curarsi de' rimproveri che gli facevano di timore e vigliaccheria. Ripeteva sovente con elogio quella sentenza di suo padre Paolo Emilio ", che non bisogna dar battaglia se non o per una grande necessità, o per una occasione assai propizia (1)".

Per togliere ai Numantini qualunque speranza e ripiego, s' applicò a condurre una linea di contravvallazione intorno alla città. Avea piantato due campi, e avea dato a suo fratello Fabio il comando di uno di questi, riservandosi quello dell'altro per se. Una parte della armata fu impiegata nell'avanzar l'opera, e l'altra nel difendere i guastatori. Numanzia era situata sopra una collina, ed avea ventiquattro stadi, cioè intorno a una lega di circonferenza. La linea di contravvallazione ne aveva il doppio. I guastatori aveano ricevuto e l'ordine, se mai fossero attaccati dal nimico, di dar tosto un segnale, di giorno alzando sulla punta di una picca una casacca di porpora, di notte accendendo fuoco, affinche si potesse mandar loro soccorso all'istante (Appian. p. 506.).

Compiuta questa prima opera, in poca distanza da quella si travagliò in un'altra. Si scavò una fossa, che fu circondata di pali, e si costrusse un muro grosso otto piedi, e alto dieci, senza contare i merli. Questo muro era di tratto in tratto fiancheggiato da torri per

<sup>(1) (</sup>Negabat Paulus) bonum imperatorem signis collatis decertare, nisi summa necessitudo, aut summa ei occasio data esset. A. Gell. l. 13. c. 3.

tutta la sua estensione. In una palude, che s'incontrava a livello del muro, fece un argine di pari grossezza ed altezza. Appiano dice che Scipione fu il primo che cingesse così di linee una città, che non ricusava di venire

a battaglia.

Restava il fiume Durio (Duero, o Douro) il quale passando lungo le mura era di grande ajuto alla città, e somministrava il mezzo di farvi entrare viveri e truppe. Gli uomini vi entravano senza esser veduti, o attuffandosi nell'acqua, o in picciole barchette che ve li portavano rapidamente a forza di vele e di remi. Appiano dice che il fiume era larghissimo e rapidissimo per gettarvi un ponte; il che non è facile a comprendersi, poiche Numanzia era situata assai da presso alla sorgente del Douro. Checche ne sia, ecco lo spediente che, secondo lui, Scipione impiegò per chiudere il fiume. Sulle due rive eresse due forti, donde getto su tutta la larghezza del fiume travi grosse e lunghe attaccate ai due lati a grossi canapi. Questi travi erano armate di lunghe punte di ferro, le quali essendo perpetuamente agitate dal movimento dell'acque, chiudevano il passo e ai nuotatori, ed ai palombari, ed eziandio a quelli che avrebbero voluto passare in barca.

Con tali operazioni Scipione tolse agli assediati ogni mezzo di ricever viveri, rinforzî, e consigli, e di sapere quanto accadeva al di

fuori.

Apparecchiata ogni cosa, e poste che furono nelle torri le macchine d'ogni maniera, non che fornita la muraglia di pietre, di frecce, di giavellotti, e disposti nei due forti alcuni arcieri e frombatori; collocò soldati lungo tutte le trincee assai da presso l'uno all'altro, i quali giorno e notte dovevano ciascuno
avvertire il suo vicino di quanto accadeva, e
di quanto egli tidiva. Ogni torre dovea, tostoché fosse attaccata, dare il segnale concertato,
e cosi via via tutte le altre. Quindi il segnale
della torre avvertiva che si faceva qualche
movimento, e que'che davano l'avviso ne dicevano la cagione e le particolarità.

L'armată era composta di sessantamila uomini, compresevi le truppe ausiliarie, che Scipione avea raccolte dai popoli della Spagna alleati dell'impero. La metà erano destinati a guardare le mura, ventimila a combattere all'uopo, e diecimila a dare il cambio a questi, ed a sostenerli. A ciascuno erano assegnati ed il posto ed i doveri, e gli ordini

eseguivansi all'istante.

I Numantini attaceavano sovente in diversi luoghi quei che guardavano le mura; ma quanto l'attacco, tanto era pronto il soccorso, poichè i segnali si davano da tutte le parti; quei che avvisavano si mettevano tosto in movimento, i soldati destinati a combattere marciavano al punto stesso verso il sito del muro che era attaccato, e le trombe dall'alto di tutte le torri animavano i combattenti. In tal guisa tutta quella estensione di linee, che era di cinquanta stadj (più di due legbe) spargeva il terrore con tutto quel movimento e fracasso; e Scipione non mancava di scorrerla

tutta intera ogni giorno, e ogni notte. Egli si riprometteva, che i nimici, rinchiusi in tal maniera, non potessero a lungo resistergli; e si credea così certo di ridurli colla fame, che avendo avuto l'occasione di tagliare a pezzi un corpo di Numantini usciti per foraggiare, volle che si lasciassero rientrare in città, dicendo che quante più bocche vi fossero, più presto le munizioni loro sarebbero consunte:

Malgrado tutte queste cure e precauzioni, un Numantino, uomo di mente e di coraggio (chiamavasi Retogene Caraunio), prevalendosi dell'oscurità della notte buja e nuvolosa, trovò il mezzo di scalare con alcuni amici le mura, è trasferirsi alle diverse città degli Arvachi per implorarne l'ajuto in favore dei Numantini loro vicini e fratelli, ridotti all' ultima estremità, e minacciati dalle più spaventevoli sciagure. Ma era si grande per tutto il paese il terrore, che non si volle nemmeno ascoltare Retogene, e dovunque si presentò, gli fu imposto di tosto ritirarsi.

Luzia sola, città considerabile, situata dodici leghe lungi da Numanzia, lo accolse favorevole. La gioventù caldamente interessandosi pei Numantini, fece loro promettere qualche soccorso. Gli anziani, che erano stati di contrario parere, ne avvisarono segretamente Scipione senza ritardo. Anche il Romano dal canto suo non perdè tempo. Erano due ore dopó mezzo giorno, quando ricevette la notizia; e nel giorno seguente innanzi al levar del sole si trovò dirimpetto alla città con un grosso corpo di truppe. Dimandò che gli si

consegnassero i principali della gioventit, e sentendo, che erano fuggiti, minacciò di sacebeggiar la città. Fu giuoco forza ubbidire. Se ne diedero in sua balia quattrocento, ai quali recider fece le mani. Parti di nuovo immantinente, e rientrò il giorno dopo nel suo campo allo spuntar dell'aurora.

Non debbo passar sotto silenzio un nuovo tratto della generosità, e del disinteresse di Scipione, quantunque non abbia altra connessione colla guerra de' Numantini, che quella del tempo. Finchè accampava innanzi a Numanzia, gli venner regali considerabili da Antioco Sidete, secondo l'Epitome di Tito Livio (Epit. 57.), o da Attalo re di Pergamo. secondo Cicerone (pro Dejot. n. 14.). Solevano allora i comandanti tener segreti questi presenti, e profittarsene. Ma Scipione, molto superiore a questa bassa avidità, volle riceverli alla presenza di tutta l'armata; li fece descrivere ne' registri del questore, e dichiarò che se ne sarebbe servito a premiare i più valorosi.

Intanto i Numantini ridotti dalla fame agli estremi deputarono sei cittadini a Scipione, onde ottenerne condizioni favorevoli. Abaro, chi'era alla loro testa, prese a parlare. Comincio egli dal commendar molto il coraggio, e la magnanimità de' Numantini, adducendone per pruova tutti i mali che avevano finora sofferti per difender la loro libertà. Aggiunse che un comandante pieno di generosità, e di nobili sentimenti come Scipione, non poteva tralasciar di onorare la virtù dovunque si fosse,

e trattare con dolcezza un popolo che meritava certamente la stima di lui: che la grazia che veniva a chiedergli per questo popolo pronto a darsi ai Romani, si era di trattarlo con umanità, o permettergli di perire con gloria colle armi alla mano. Un discorso così altiero non potea destar la pietà. Scipione in poche parole rispose: che poteano essere ricevuti alla sola condizione che si abbandonassero assolutamente alla discrezione de' Romani, e consegnassero tutte le armi (Appian. p. 300.).

I Numantini avvezzi a una selvaggia e furoce libertà, che li rendeva intolleranti di qualunque giogo, eran già per se stessi assai violenti e impetuosi, e l'estremità de'mali che da
gran tempo sofferivano gli aveva eziandio innaspriti. Quando fu loro recata la risposta di
Scipione, trasportati dal furore, o piuttosto dalla rabbia, uscirono come di senno. Disperati
si avventano ad Abaro portatore della funesta
si avventano ad Abaro portatore della funesta
risposta; e immaginandosi che forse per avvantaggiarsi presso Scipione avesse trascurato e tradito gl'interessi della città, lo trucidarono insieme cogli altri deputati (App.
ibid.).

Tentarono più volte di far sortite, ma sepre in vano. Scipione era costante nella presa risoluzione di non cimentarsi a battaglia. Ma la fame faceva un'orrenda strage nella città. Dopo avere esaurito tutti i mezzi che l'estrema necessità suggerisce nei tempi di miseria, arrivarono finalmente a cibarsi di carne umana; e la disperazione soffocando in parecchi ogni sentimento di umanità, i deboli divenivano la preda de'più forti, che onde prolungarsi per alcuni momenti una vita infelice non si guardavano di scannare e divorare i loro concittadini.

Non eran dessi più uomini, ma spettri: tanto lo squallore, la fame, le malattie, e tutti i mali accozzati insieme avevan dimagrato il volto, e sparsa su tutto il loro esterno un'aria feroce e furibonda. Finalmente si arrendettero a Scipione, il quale comandò che gli portassero in quello stesso giorno tutte le armi. Chiesero in grazia qualche dilazione, non potendo parecchi determinarsi a sagrificare la loro libertà, e volendo morir liberi nella patria ancor libera, dando a se stessi la morte. Scipione concedette due giorni. Retogene, di cui già parlammo, il più ricco e potente dei cittadini, abitava il più bel quartiere della città. Egli vi appiccò il fuoco, e avendo raccolti quelli che siccome lui eran gelosi della loro libertà, gli armò tutti di spada per uccidersi tra loro combattendo corpo a corpo, e cosi morire da prodi. Egli chiuse la barbara ceremonia col trafigger se stesso, e gettarsi nelle fiamme. Il terzo giorno quei che sopravanzavano, portaronsi al luogo indicato. Scipione ne riservò solamente cinquanta pel suo trionfo, vendette gli altri, smantello la città, ed ai confinanti distribui le terre dei Numantini (App. p. 311.). Questa sfortunata città fu nulladimeno riedificata in progresso, poichè ne fanno menzione i geografi posteriori. Al tempo di Mariana se ne mostravano ancora le rovine.

La notizia della presa di Numanzia riempi Roma di gioja. Si rendettero grazie agli Dei secondo il costume, e il senato elesse dieci deputati per andar a ordinare gli affari della Spagna di concerto con Bruto e Scipione. Essendo questi due comandanti ritornati a Roma nell'anno seguente, trionfarono, il primo dei Galleci, e de' Lusitani, popoli della Spagna Ulteriore, il secondo dei Numantini, popoli della Citeriore. Bruto prese il soprannome di Callaico; Scipione a quello di Africano, che già portava per doppio titolo, aggiunse l'altro di Numantino.

I Numantini sono un bell'esempio di ciò che può un coraggio feroce sostenuto da un violento amore di libertà. Nella cittade al principio della guerra non vi erano che ottomila uomini da fazione. Con si picciolo numero per quanti anni non fecer eglino fronte ai Romani! Quante volte non ne hanno battuto i comandanti! Quai mali, qual vergogna non hanno fatto loro soffrire! In quest' anno stesso, Scipione, alla testa di sessantamila uomini, sembrava che ancora in qualche maniera li paventasse, non volendo accettar mai la battaglia, che più volte gli presentarono. Questa dal canto di lui era saggezza. Il grand'uomo, certo di riportare la buona mercè del tempo una piena vittoria, non volle anticiparla di alcuni giorni col prezzo del sangue dei suoi soldati, che reputavasi obbligato di risparmiare qual padre i figli. Ma la circospezione che Scipione tanto superiore di forze usava co' Numantini è ad un tempo una grant

pruova del loro coraggio.

Non v' ha, credo, chi non si commuova per la deplorabile disavventura di popoli si valorosi, l'unica colpa de'quali sembra essere stata di non aver voluto incurvarsi sotto il dominio di una repubblica ambiziosa; che pretendeva dar legge all' universo. Floro decide chiaramente, che i Romani non hanno mai fatto guerra più ingiusta, che quella contra Numanzia. Ma se si ricusasse la testimonianza di questo scrittore. d'origine Spagnuolo, e dominato da una calda fantasia, almeno è certo che i Numantini nel corso della guerra fecero più volte proposizioni di pace ragionevole, e dimostrarono più franchezza e rettitudine che i Romani. Non mi sembra dunque facile il giustificare la totale distruzione della città. Che Roma abbia distrutta Cartagine, non ne fo maraviglia. Era dessa una rivale, che renduta si era formidabile, e poteva divenirlo ancor più se la si lasciava sussistere. Ma i Numantini non potevano ridurre i Romani a temere la distruzione del loro impero; e non veggo che Cicerone (1) abbia avuto ragione di paragonarli ai Cimbri, che venivano a invader l'Italia. Il dispetto, lo spirito di vendetta sembra che abbiano spinto i Romani a distrugger Numanzia. Volevano con un esempio strepitoso dimostrare, che qualunque città

<sup>(1)</sup> Si cum Ce'tiberis, cum Cimbris bellum, ut cum inimicis, gerebatur, uter esset, non uter imperaret. Cic. de Offic. 1. 1. n. 38.

o popolo resistesse loro ostinatamente, non doveva aspettarsi che una totale rovina.

Vita privata di Scipione Africano.

La presa di Numanzia, che terminò una guerra vergognosa pel nome romano, mise il colmo alle militari imprese di Scipione. Ma per avere un' idea più esatta del merito e del carattere di lui, sembrami che dopo averlo veduto alla testa delle armate nel tumulto dei combattimenti, e nella pompa de' trionfi, non sarà inutile di considerarlo nel riposo di una vita privata e tranquilla, in mezzo agli amici, alla famiglia, a' dimestici affari. L' uomo veramente grande esser lo deve dovunque. Il giudice, il condottiere di eserciti, il principe, possono simulare finche si danno come in ispettacolo al pubblico, e comparire tutt'altra cosa da quel che sono. Ritornati a se stessi e liberatisi dai testimoni che li costringono a mascherarsi, sovente tutto il loro splendore. come una grandezza da scena, gli abbandona, e non lascia vedere in loro che debolezza e viltà.

Scipione non si smentisce in alcun luogo. Egli non era simile a certi quadri, che non voglion esser veduti che di lontano; non poteva che acquistare nell'esser veduto dappresso. Non ripeterò quanto ho detto della generosità con cui, ancor giovane, portavasi tra le pareti dimestiche; di quel nobile disinteresse, che gli procacció altissima reputazione; e ciò che non mi sembra meno pregevole, di quel sincero e costante rispetto che avea pel fratello, perché maggiore di età, malgrado

un merito superiore di lunga mano a quello di lui (1). L'eccellente educazione che gli avea data il diligentissimo Paolo Emilio suo padre, assegnandogli i più valenti maestri che allora fiorissero si nelle belle lettere, come nelle scienze, e le istruzioni che ricevuto avea da Polibio, l' avevano renduto acconcio a impiegare utilmente quanto tempo aveva di resto dalle pubbliche occupazioni, e a sostenere con dignità e diletto l'ozio della vita privata. Ecco la gloriosa testimonianza che gli rende uno storico (2). " Nessuno sapeva meglio di lui alternare il riposo e l'azione, nè approfittarsi dilicatamente e piacevolmente dell' ozio che gli lasciavano gli affari. Diviso fra le armi e i libri, fra i militari travagli del campo e le pacifiche occupazioni del gabinetto, o rafforzava il corpo cogli esercizi della guerra, o coltivava lo spirito collo studio delle scienze.

Il primo Scipionel'Africano soleva dire, che egli non era mai meno ozioso che quando era ozioso, nè meno solo, che quando era solo (3). Bella parola, esclama Cicerone, e degna di tant' nomo! Essa dimostra infatti che nella

<sup>(1)</sup> Scipio Q. Maximum fratrem, omnino sibi nequaquam parem, quod is anteibat aetate, tanquam superiorem colebat. Cic. de Amicit. n. 69.

<sup>(2)</sup> Neque enim quisquam hoc Scipinne elegantius intervalla ne, ptivrum otio dispunzit: semperque aut belli aut pacis serviti artibus, semper inter arma ac studia versatus, aut corpus periculis, aut animum dissiplinis exercuit. Vell. Paterc. 1. 1. c. 13.

<sup>(3)</sup> Nunquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus; nee minus solum, quam cum solus esset. De offic. 1. 3. n. 1.

stessa quiete egli era sempre occupato, e che quando era solo, sapeva conversar con se stesso (1). Disposizione rarissima negli uomini assuefatti al movimento ed all' agitazione, cui l'ozio e la solitudine, quando vi si trovano ridotti, immergono in un tedio e disgusto totale, e riempiono di una nera tristezza (2); cosicche increscono in tutto a se stessi, e soggiacciono al pesante fardello di non aversi che fare (Boileau). Sembrami che la senten. za del primo Scipione convenga assai meglio al secondo, il quale avendo sopra l'altro il vantaggio di essere stato allevato col gusto delle belle lettere, e delle scienze, trovava in esse un validissimo riparo all'inconveniente ora accennato. D'altronde avvezzo ad aver sempre accanto, anche nel tempo delle sue campagne, Polibio e Panezio, è facile argomentare, che in tempo di pace la sua casa fosse aperta a tutti i dotti. Tutti sanno che si attribuiscono a lui non meno, che a Lelio, di cui or ora parleremo, le commedie di Terenzio, opera la più compiuta che Roma abbia mai prodotto, si per eleganza, che per grazie naturali. Correva pubblica voce, che ambidue ajutassero quel poeta a comporre le sue opere, e Terenzio nel prologo degli Adelfi se lo reca ad onore egli stesso. Io non esorterò certamente alcuno, e molto meno uomini del grado

(1) Itaque duae res, quae languorem afferunt coteris, illum acuebant, otium et solitudo. Ibid.

<sup>(2)</sup> Hinc illud est taedium, et displicentia sui, et nusquam residentis animi volutatio, et otti sui tristis atque aegri patientia. Senec. de tranquill. animi c. 2.

di Scipione a compor commedie. Ma ora non consideriamo che il gusto generale delle lettere. Vi ha egli piacere più onesto, più interessante, più degno di un uomo saggio e virtuoso, e forse potrei aggiugnere più necessario a un guerriero, di quello che gustasi in leggendo le opere di spirito, e nell'intertenersi co' dotti? La Providenza ha voluto, secondo l'osservazione di un pagano, che esso di lunga mano superasse gl'insipidi piaceri, ai quali sono costretti a darsi gl'illitterati, gl'indotti, i non curiosi, quelli che non assaporano la lettura (1).

Un altra maniera di piacere ancora più sensibile, più vivo, più naturale, più intimo al cuore dell' uomo, costituiwa la più gran dolcezza della vita di Scipione: quello dell'amicizia. Piacere troppo di rado sperimentato dai grandi, e dai principi; poiché per lo più non amando che se medesimi, non meritano di avere amici! Nulladimeno è desso il vincolo più soave della società; e a ragione il poeta Ennio dice (2) che il vivere senza amici è non vivere. Scipione ne avea senza dubbio un gran numero, e di molto illustri; ma io non parlerò qui che di Lelio, cui la probità e la prudenza meritarono il soprannome di saggio. Non vi furono forse mai amici così bene assortiti comequesti due grand'uomini. Presso a poco

<sup>(1)</sup> Quanto plus delectationis habiturus, quam ex illis ineruditis coluptatibus! Dedit enim hoc Providentia munus hominibus, ut honesta magis juvarent. Quintii. 1. 1. c. 11

<sup>(2)</sup> Cui potest vita esse vitalis, qui non in amici mutua benevolentia conquiescat? Cic. de Amicit. n. 22.

la stessa età, le medesime inclinazioni, la stessa dolcezza di carattere, lo stesso gusto per le lettere e per le scienze, le stesse massime per il governo, lo stesso zelo pel pubblico bene. Scipione sensa dubbio soverchiava Lelio nella gloria delle armi, ma Lelio non era senza merito nemmeno per questo riguardo, affermando Cicerone, che si segnalo molto nella guerra contra Viriato. In quanto poi ai talenti dello spirito, sembra che si desse a Lelio la maggioranza nella eloquenza, comechè Cicerone non convenga che gli fosse dovuta, ed anzi assicuri che lo stile di Lelio sentiva dell'antico, e che avea qualche cosa di men gradevole, che quello di Scipione (1).

Fă mestieri udire Lelio medesimo (cioù le parole che Cicerone gli attribuisce) come ragiona della perfetta unione, che regnava tra Scipione e lui. n Per. me, dice Lelio, di tutti, i doni della natura, e della fortuna, non ne me trovo pur uno che possa paragonarsi colla sorte che ho avuta di aver per amico Scipione. Nella nostra amicizia io trovava una perfetta conformità di sentimenti sui pubblici affari, un fondo inesausto di consigli e di soccorsi negli affari privati, una quiete, una pace, una dolcezza che non si possono esprimere. Io non ho mai offeso Scipione nella phenchè menoma cosa, che me ne sia accornito ; e a lui non è mai uscita parola di bocca,

<sup>(1)</sup> De ipsius Laelii et Scipionis ingenio, quanquam ea jam est opinio ut plurimum tribuatur umbobus, dicendi tamen laus est in Laelio illustrior...sed multo vetustior et horridior ille, quam Scipio. Brut. n. 83, Stor. Rom. T. XIV.

"che io non avessi voluto sentíre. Non a"vevamo che una stessa casa, una stessa men"se a a pese comuni, la cui frugalità andava a
"genio ad ambedue egualmente. Siamo stati
"s sempre insieme alla guerra, in villeggiatura,
"e in viaggio. Nulla dico de' nostri studj, e
"della cura che avevamo d'insegnarci a vi"cenda qualche cosa: nel che consumavamo
"le ore del nostro ozio, lungi dagli occhi e
"dal commercio degli uomini (1)".

Vi è forse cosa da mettersi a paragone colla dolcezza d'un' amicizia simile a quella "che Lelio ci tratteggia? "Qual consolazio, ne di trovare un altro se stesso, per cui non "vi sia alcun segreto, e nel cuore del quale si "possa versare il suo con piena effusione! Si "farebbe sentire così vivamente la prosperità, "se non avessimo chi ne dividesse con noi la "gioja? Qual sollievo non è egli mai nelle "disgrazie, e negli accidenti della vita l'ave-"re un amico che ne sia tocco più ancora che "noi medesimi (a) "? Ciò che rileva il sommo

(2) Quid dulcius, quam habere quicum andeas sig loqui, ut tecum? Quis esset tantus fructus in

<sup>(1)</sup> Equidem ex omnibus rebus, quas mihi aust fortuna aut natura tribuit, nihil habeo quad cum ancitia Scipionis possim comparare. In hac mihi de repadem requies plena oblectationis fuit. Nanquam illam em minima quidem re offendi, quad quidem senerim; zihil audivi ex co ipse, quad nollem. Una domus erat, idem pictus, isque communis. Naque solam militia, sed eisem peregrinationes rusticationesque communes. Naque solam entita, est eisem set sudis diesen di super aliquid es de studiis diena cognoscendi semper aliquid et discendi, in quibus, remoti ab aculis populi, omne coissum tempas contriviumes? De Amictit. n. 103. 104.

pregio dell'amicizia di cui ragioniamo, si è che essa non era in modo alcuno fondata sull' interesse, ma unicamente sulla stima che facevano scambievolmente della virtù l'uno dell' altro. » Qual bisogno, dice Lelio, poteva ., avere Scipione di me? Nessuno infallibil-., mente, ne io di lui. Ma io mi sono affezio-., nato a lui per l'alta stima, e per l'ammira-" zione che m' ispirava la sua virtù ; ed egli " a me, per l'idea favorevole che si era fatta ., del mio carattere, e de' miei costumi. Que-" st'amicizia si è dipoi accresciuta in ambe-" due colla conversazione, e coll' uso. È vero. ., che ne abbiamo entrambi tratto sommi van-" taggi, ma non avevamo avuto in mira alcuno ", di questi vantaggi, quando cominciammo " ad amarci (1)".

Sembra ché un'amicizia stabilita su tali massime, principalmente in uomini incaricati degli affari più importanti dello stato, dovesse essere gravissima, e molto seria. Dessa lo era senza dubbio, quando le occasioni lo richiedevano; ma in altri tempi, era accompagnata da una giocondità, e da una innocente

prosperis rebus, nisi haberes qui illis, aeque ac tu ipse; gauderet? Adversas vero ferre difficile esset sine eo qui illas etiam gravius, quam tu, ferret. De Amicit.

<sup>(1)</sup> Quidenim Africanus indigens meil minime herole: a en ego quidem illius. Sed ego adminitione quadam virtuiis ejus; ille vieissim opinione fortasse nannulla, quam de meis moribus habebat, me diexit. Auxit benevolentiam consuctudo. Sed, quanquam utitiates multane et magnae consecutae sunt, non sunt tamen ab earum spe causae diligendi profectae. De Amicil. n. 50.

lepidezza che è difficile a comprendersi. Allorche scappati dalla città, siccome da una prigione, andavano a respirare l'aria libera della campagna, reca meraviglia, che questi grand'uomini non isdegnassero di ritornare fanciulli. Si vedevano sul lido del mare raunare a gara chiocciole e conchiglie, ed abbassarsi ai più semplici giuochi senz' altro pensiero che quello di trastullarsi (1). Divertimenti di tal natura dimostrano in uomini di tal merito, un candore, una semplicità, una innocenza di costumi inestimabile.

Qui cade in acconcio parlare della celebre ambasceria di Scipione l'Africano in Oriente, e in Egitto, dove vedremo brillare lo stesso gusto di semplicità e di modestia, che abbiam ora dimostrato nella sua vita privata (Freinshem, Suppl. 55. n. 19.). Solevano i Romani inviar sovente ambasciatori agli alleati per conoscerne gli affari, e accomodarne le differenze. Con tal mira si fecero partire (An. di R. 609.) per l'Egitto, ove regnava Tolomeo Fiscone, il più crudel tiranno di cui parli la storia, tre personaggi illustri, P. Scipione Africano, Sp. Mummio, e L. Metello. Essi avevano la commessione di passare eziandio nel regno di Siria, cui la non curanza e

<sup>(1)</sup> Suepe ex socero meo audivi (parla Crasso) cum is diceret socerum suum Laclium semper fere cum Scipione solitum rusticari, eosque incredibiliter repuerascere esse solitos cum rus ex urbe, tanquam e vinculia, evolavissent. Non audeo dicere de talibus viris, sed tamen ita solet narrare Scuevola, conchas eos et umbilicos ad Cajetam et ad Laurentum legere consuesse, et ad omnem animi remissionem ludumque descendere. De Orat. 1. 2. n. 22.

poi la schiavitú di Demetrio Nicatore presso i Parti, abbandonavano in preda ai tumulti, ai partiti, e alle rivoluzioni. Dovevano inoltre visitare l'Asia, la Grecia; vedere quale era lo stato di tutte quelle regioni, esaminare come vi si osservassero i trattati fatti co' Romani, e rimediare nel miglior modo a tutti i disordini che vi scoprissero. Adempirono all'incarico loro con tale equità, saggezza, e destrezza, e rendettero si grandi servigi a quelli ai quali erano stati inviati, rimettendo fra loro il buon ordine, ed accomodandone le quistioni, che non si tosto ritornarono essi a Roma. che vi si videro arrivare ambasciatori da tutti que' luoghi, ov' erano stati, i quali recavansi a ringraziare il senato di aver mandato loro personaggi di si gran merito, e de'quali non potevan lodare abbastanza la bontà e la saggezza.

Primieramente andarono in Alessandria in forza degli ordini che aveano ricevuti. Gli accolse il re con isplendidezza. Eglino poi dal canto loro ne dimostrarono si poca, che nell'rentrarvi, Scipione, il quale era il più ricco e il più potente cittadino di Roma, non avea secolui che un amico (questi era il celebre filosofo Panezio) e cinque dimestici. Numeravansi, dice un antico scrittore, non già i suoi schiavi, ma le sue vittorie; e non già lo splendore dell'oro e dell'argento, ma si stimavano in lui le virtudi e le qualità personali (1).

<sup>(1)</sup> Non mancipia ejus, sed victoriae numerabantur: nec quantum auri et argenti, sed quantum amplitudinis pondus secum ferret, aestimabatur. Val. Max. 1. 4. c. 5.

Comeché nel soggiorno che fecero 12 Egitto, il re facesse loro imbandire quanto v'avea di più squisito e di più ricercato, non toccavano mai che le vivande più semplici e più comuni, dispregiando tutto il resto, che non serve se non se ad ammollire il coraggio, e ad inflevolire il corpo. Ma non è forse in fali occasioni che gli ambasciatori d'uno stato così potente com'era quello di Roma, per sostenerne la reputazione e la maestà presso le nazioni straniere, devono comparire in pubblico con un numeroso corteggio, e con magnifico treno? Tale non era il gusto dei Romani, cioè del popolo più giusto estimatore della solida gloria, e della vera grandezza.

Quando gli ambasciatori ebbero ben veduta Alessandria, e messi in assetto gli affari che ve li conducevano, s'imbarcarono di nuovo sul Nilo per visitar Menfi, e le altre parti dell' Egitto. Videro co'lor propri occhi, o conobbero per esatte informazioni prese sopra il luogo il gran numero di città, e la prodigiosa moltitudine di abitanti che conteneva quello stato, la forza che gli procacciava la felice sua situazione, la fertilità del suo territorio, e tutti gli altri vantaggi di cui godeva. Scopersero che onde renderlo potente e formidabile non vi mancava che un principe di capacità e applicazione: avvegnache Fiscone, che vi regnava allora, era tutt'altro che un re. Io ne ho fatto il ritratto dietro Giustino nella Storia Antica. Egli era così panciuto, che non poteva portare quella pesante massa di carne, frutto della sua intemperanza, e non compariva

247

mai in pubblico, che sopra un cocchio. Null'adimeno fece uno sforzo per accompagnare Scipione. Questi voltosi verso Panezio, sorridendo gli disse: Gli Alessandrini ci sono obbligati di veder camminare il loro re. Qual paragone di questo principe dato in preda a tutti i vizi con Scipione raro modello di virtù e di saggezza! Quindi Giustino afferma che mentre Fiscone era un oggetto di sprezzo pe'suoi sudditi, Scipione all'opposto, finchè visitava con curiosità, e considerava quanto vi avea di bello in Alessandria, era egli stesso lo spettacolo di tutta la città. Dum inspicit urbem, spectaculo Alexandrinis futt.

FINE DEL VOLUME TRENTESIMOSESTO.

# **ELENCO**

Degli Associati che onorarono questa edizione dopo il compimento dell'impressione del volume trigesimoquinto.

Dorati Giovanni assistente al Bosco del Montello.

Ghirlanda Giacomo Ingegnere.

Marietti Giacinto di Torino per copie due. Miozzo Giuseppe di Treviso. Moroni Eredi di Marco di Verona per un'altra copia.

Ottavj Antonio di Venezia.

Sagramora Francesco di Treviso. Solari Dottor Giuseppe di Verona.



## INDICE

#### DEL VOLUME DECIMOQUARTO

Continuazione del Libro XXV. PAR. IV. Perseofugge da Pella ad Amfipoli, e quindi nell' isola di Samotracia. Il console marcia per inseguirlo. Lettera di Perseo a Paolo Emilio. La flotta romana approda a Samotracia. Evandro cretese è accusato. e citato innanzi ai giudici. Il re lo fa uccidere. Egli pensa a fuggire: è tradito da Oroande. Si arrende ad Ottavio, il quale lo fa condurre al console. Paolo Emilio lo accoglie, e gli parla con bontà. Discorso di Paolo Emilio ai giovani romani. Fine della guerra e del regno di Macedonia. Destino di questo regno. Notizia della vittoria di Paolo Emilio portata a Roma. Commessari nominati per la Macedonia e per l'Illirio. Ordini per queste due nuove conquiste. Anicio, dopo aver pacificato l' Epiro, ritorna nell' Illirio. Promulgazione dei nuovi ordini per l'Illirio. Paolo Emilio visita le città della Grecia. Ritorna in Macedonia. Ne assesta d'accordo coi commessari gli affari. Il

giovane Scipione si occupa nella caccia. Paolo Emilio dà giuochi magnifici in Amfipoli. Suo nobile disinteresse. L'Epiro abbandonato al saccheggio. Paclo Emilio arriva a Roma, e dopo lui Anicio ed Ottavio. Il senato decreta ad essi il trionfo. I soldati di Paolo Emilio, suscitati da Galba, congiurano per impedirne il trionfo. Discorso di Servilio in favore di Paolo Emilio, Gli è conceduto il trionfo di unanime consenso. Perde due figli, l'uno avanti, l'altro dopo il trionfo. Suo discorso innanzi al popolo. Perseo è custodito in Alba col figlio Alessandro. Trionfi di Ottavio e di Anicio. A Coti si rimanda il figlio . . . Pag.

## LIBRO XXVI.

Che nello spazio d'oltre vent'anni contiene principalmente una serie di affari nati dalla guerra de Romani contra Perseo, i principi del secondo Scipione Africano, la terza guerra punica, e la rovina di Corinto.

Pas. I. Gli ambasciatori mandati dal senato in Egitto, volgono cammino per Rodi. Pe' discorsi loro si condannano a morte tutti quelli che

parteggiavano per Perseo contra i Romani. Alterezza di Popillio. Risposta del re Antioco. Ritorno degli ambasciatori a Roma. Ambascerta dei re di Siria e d' Egitto a Roma. Masgaba, figlio di Masinissa, va ambasciatore a Roma. E' accolto onorevolmente. Onori renduti a suo fratello Misagene. I liberti sono raccolti in una sola tribù. Ambasceria di Attalo a Roma. Egli profitta delle saggie rimostranze fattegli dal medico Strazio. I Rodiani sono mal accolti a Roma. Arringa dei loro ambasciatori. Catone si dichiara pei Rodiani. Risposta del senato. Finalmente è conceduto ai Rodiani di entrare in alleanza con Roma. Doglianze degli Etoli a Paolo Emilio. Non ottengono giustizia. Il credito e l' alterigia de' partigiani di Roma crescono a dismisura, Ingiusta e detestabile politica dei Romani. Gli Achei, caduti in sospetto di aver favorito Perseo, sono inviati a Roma, banditi e dispersi in varie città. Gli Achei mandano più volte deputati a Roma in favore degli esuli, ma sempre invano. Finalmente i banditi sono rimandati alla loro patria. Stretta amicizia del giovane Scipione con Polibio. Viltà di Prusia. Fine della storia di Tito Livio . . . .

PAR. II. Diverse ambascerie a Roma. Il senato distorna l'ingresso di Eumene in Roma. Prusia accusa pe'suoi ambasciatori Eumene dinanzi al senato. Attalo ed Ateneo giustificano il loro fratello Eumene. Condotta imprudente di Sulpicio in Asia contro di Eumene. Alleanza rinnovata con Ariarate Filopatore, Censura di Paolo Emilio e di Marcio Filippo. Oriuolo solare, Tumulti in Siria dopo la morte di Antioco Epifane. Demetrio chiede inutilmente al senato la permissione di ritornare in Siria. Uccisione di Ottavio. Demetrio fugge da Roma, arriva in Siria, ed è da tutti riconosciuto per re. Malattia, morte, funerali, ed elogio di Paolo Emilio. Amore e stima della povertà in Tuberone, e nella sua moglie figlia di Paolo Emilio. Generoso e nobile uso che Scipione Emiliano, figlio di Paolo Emilio, fa delle ricchezze in più occasioni. Tuberone paragonato con Scipione Emiliano. Nasica ottiene dal popolo la demolizione di un teatro già ben avanzato. Affari di Roma. Decreto per iscacciare da Roma i filosofi e i retori. Ambascerta di Carneade a Roma. Due consoli dimettono la carica per l'omissione di una formalità religiosa nella loro elezione. Tribuno del popolo punito per aver mancato di rispetto al gran pontefice. Guerre contra i Dalmati, e alcuni popoti della Liguria. I Dalmati sono vinti da Figolo e Nasica. I Marsigliesi sono vendicati dai Romani degli Ozibj, e dei Deceati. Affari di Macedonia. Andrisco, che spacciavasi figlio di Perseo, s' impadronisce della Macedonia. Finalmente è vinto, preso e mandato a Roma. Insorgono in Macedonia due

nuovi impostori, e sono vinti .

PAR. III. Terza guerra punica. Origine ed occasione della terza guerra punica. Roma si mostra poco favorevole ai Cartaginesi ne' loro con-

trasti con Masinissa. Guerra fra i Cartaginesi e Masinissa. Inquietudini e vivi timori dei Cartaginesi rispetto ai Romani. Si dilibera in Roma se si debba dichiarar la guerra a Cartagine. Si risolve di dichiarargliela. I Cartaginesi atterriti mandano deputati a Roma, e accettano condizioni durissime. Mandano trecento dei più distinti cittadini in ostaggio. Consegnano tutte le armi. Finalmente si dichiara loro che debbano uscir di Cartagine, la quale sarà distrutta. Orribile dolore dei deputati. Disperazione e furore di Cartagine quando vi si ode tal notizia. Sforzi generosi di Cartagine per apparecchiarsi all'assedio. Evocazione delle divinità protettrici di Cartagine, e imprecazioni contra questa città. Cartagine assediata dai due consoli. Scipione si distingue fra tutti gli ufficiali. Morte di Masinissa. Il nuovo console continua l'assedio con molto languore. Scipione, il quale non chiedeva che l'edihià, è nominato console, e incaricato della guerra d' Africa. Arriva in Atrica, e libera Mancino da un gran pericolo. Ristabilisce la disciplina nelle truppe. Prosegue l'assedio con vigore. Descrizione di Cartagine. Barbara crudeltà di Asdrubale, Combattimento navale. Scipione, durante il verno, attacca, e prende Neferi, piazza vicina a Cartagine. Continuazione dell'assedio. La città finalmente si arrende. Asdrubale si arrende ancor egli. Sua moglie trucida i suoi figli, e si getta con essi nel fuoco. Scipione piange sulla distruzione di Cartagine. Bell' uso, che fa delle spoglie di questa città. Allegrezza che cagiona in Roma la notizia della presa di Cartagine, Dieci commessari spediti in Africa. Distruzione di Cartagine. Scipione ritorna a Roma, e vi riceve l'onor del trionfo. Cartagine riedificata. . . . . . 108

PAR. IV. Tumulti in Acaja. La lega

achea dichiara la guerra a Sparta. La Beozia si unisce agli Achei. Metello sconfigge l'armata degli Achei. Si rende padrone di Tebe e di Megara. Il console Mummio arriva innanzi a Corinto. Gli assediati danno temerariamente battaglia, e la perdono. La città di Corinto è presa, messa a fuoco, e interamente distrutta. L' Acaja è ridotta in provincia romana. Gran bottino fatto in Corinto. Quadri insigni. Disinteresse di Mummio. Semplicità dello stesso console. Zelo di Polibio per l'onore di Filopemene. Disinteresse dello stesso Polibio. Egli ordina, e tranquillizza l'Acaja. Trionfi di Metello, e di Mummio .

#### LIBRO XXVII.

Che comprende uno spazio di circa a venti anni. Contiene principalmente la guerra contra V iviato, e quella di Numanzia; poscia molti fatti staccati sino ai commovimenti dei Gracchi

Pan. I. La Spagna dà una grande inquietudine a Romani. Questi fanno molte perditienella Celtiberia. Diversi popoli della Spagna spediscono deputati a Roma a chiedere la pace. Stor. Inc., T.XIV. Discorso dei deputati. Il senato li rimanda a Marcello, ma ordina segretamente la guerra. La gioventù romana ricusa d'andar a servire in Ispagna. Il giovine Scipione offre il suo servigio, e si trae dietro tutta la gioventù. Marcello conchiude la pace co' Celtiberi. Avarizia crudele del console Lucullo, Assedio, e conquista d' Intercazia. Duello e vittoria di Scipione. Lucullo forma e leva l'assedio di Pallanzia. Il pretore Galba è sconfitto in Lusitania. Perfidia detestabile di questo pretore. Viriato scappa dal macello. Di semplice pastore diventa un terribile guerriero. Fecondo di strattagemmi batte in più incontri i Romani. Il console Fabio Emiliano marcia contra Viriato. Una parola di Scipione esclude i due consoli dal comando delle armi. Fabio riporta molti vantaggi sopra Viriato. Metello fa la guerra contra i Celtiberi per due anni. Sua fermezza ed umanità. Motto di lui sul segreto. Elogio e carattere di Viriato. Dopo avere sconfitto il console Fabio, si ritira nella Lusitania. Q. Pompeo perviene al consolato per un artifizio degno di biasimo. Eccessi a' quali si trasporta Metello quando intende che Pompeo deve succedergli. Diverse spedizioni di Pompeo poco considerabili. Spedizioni di Fabio nella Spagna Ulteriore. Pace conchiusa tra Viriato e i Romani, Questa pace è rotta. Viriato si sottrae con artifizio dalla persecuzione di Cepione. Egli inutilmente gli domanda la pace. Cepione, divenuto odioso a tutta l'armata, corre un gran rischio. Fa uccidere Viriato per tradimento. Quanto sia compianto questo capitano. Funerali e merito di lui. Pompeo continuando l'assedio di Numanzia durante il verno, rovina le sue truppe. Conchiude un trattato di pace coi Numantini. Pompeo nega di aver fatto il trattato, ed ha il credito di farsi assolvere in Roma, Esempio di severità contra un desertore. I due consoli sono fatti prigioni dai tribuni del popolo. Fermezza del console Nasica riguardo al popolo. Bruto fabbrica Valenza. Purga la provincia dagli assassini. Popillio sconfitto per via di stratagemma innanzi a Numanzia. Mancino arriva dirimpetto a questa città. Si ritira di notte, ed è inseguito da' Numantini. Fa con loro un indegno trattato per opera di Tiberio. E mandato a Roma. Mancino, e i deputati di Numanzia sono ascoltati in senato. Ti. Gracco sostiene vigorosamente la causa di Mancino. Il console Emilio attacca i Vacci, assedia Palanzia, ed è finalmente costretto a fuggire precipitosamente. Fortunati avvenimenti di Bruto nella Spagna. Passaggio del fiume dell' Obblio. Si ordina a Roma, che sia abbandonato Mancino a' Numantini. Questi ricusano di riceverlo. Egli ritorna a Roma. Nobile confidenza del console Furio nella sua virtù. Scipione Emiliano è nominato console. Gli è data per provincia la Spagna. Egli si applica a riformare l'armata, e vi riesce. Essa cangia aspetto interamente. Giugurta va a ritrovare Scipione. Mario milita sotto il suo comando. Scipione persiste a ricusare il combattimento contra i Numantini. Egli tira linee di contravvallazione, e di circonvallazione intorno alla città. Impedisee il passaggio del fiume Durio. Ordine maraviglioso ch' egli stabilisce per essere informato di ogni cosa. Vani sforzi de' Numantini. Essi implorano il soccorso degli Arvachi. Scipione gastiga severamente la città di Luzia. Generosità, e disinteresse di Scipione. I Numantini fanno domandare la pace, Numanzia trucida i proprj deputati. La fame vi fa stragi orribili. Finalmente Numanzia si arrende. Si fanno morir molti, E

| spianata  |          |      |      |     |
|-----------|----------|------|------|-----|
| Bruto. I  |          |      |      |     |
| gio de' I |          |      |      |     |
| ne di Ni  |          |      |      |     |
| pione Af  | ricano . | <br> | <br> | _16 |

្ខ១ដូច្ន

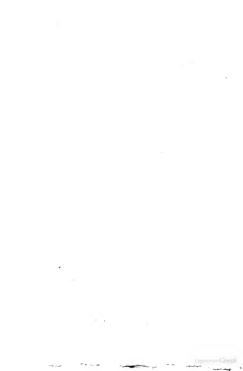

# Stampato

Per cura di Giuseppe Battaggia.

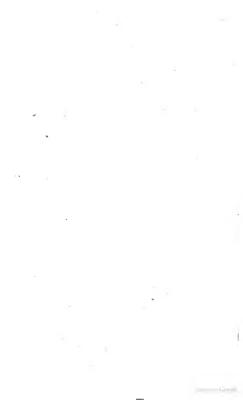

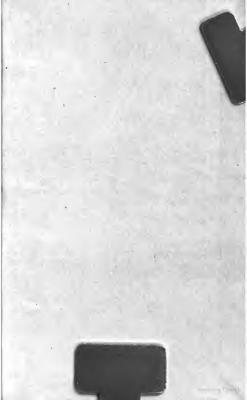

